

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

## О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

DK 651 R7 T6 1860



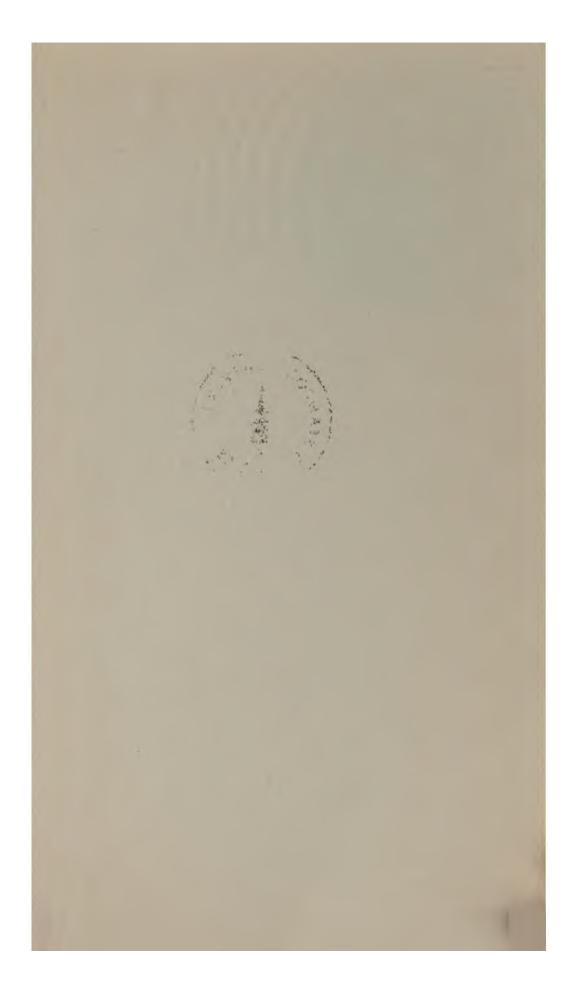





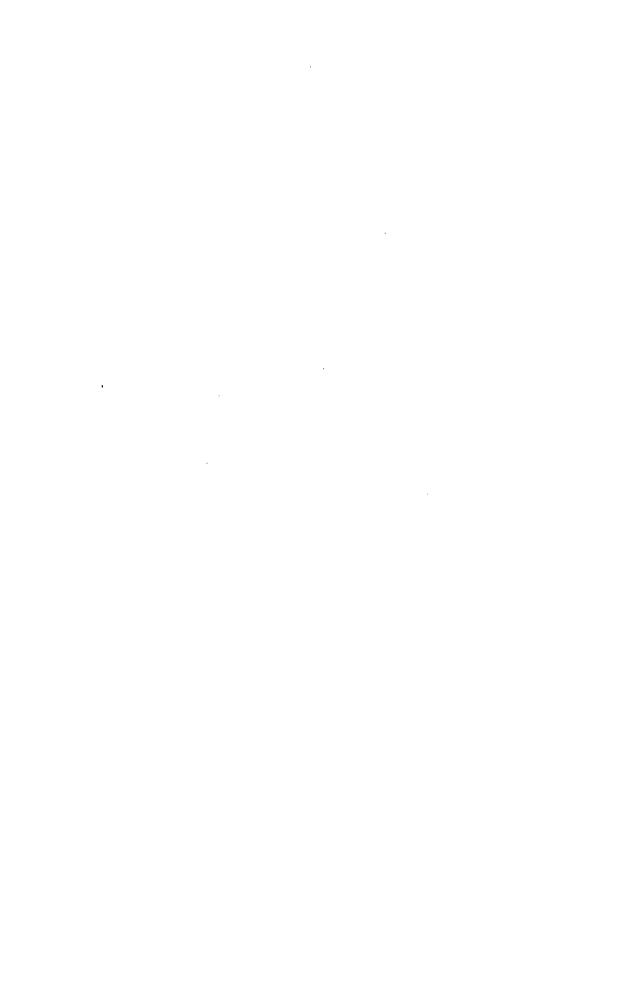

## древита сватыни

## РОСТОВА-ВЕЛИКАГО.

ный Ростове, красойсм й радойсм црквь бжім дивна, в нейже лежитя стам рака, ыже ймать вх себт дарх йецтвленім влити, честное ттело твое стлю великій леонтіє.

Олежья Стлю Леонтію.

•

## ДРЕВНІЯ СВЯТЫНИ

## POCTOBA-BEJHKATO.

Сочиненів

ГРАФА МИХАНЈА ТОЛСТАГО.

издание оторое,

исправленные и дополненные.



M O C K B A. 4860. ·
.

de de la companya de

## ДРЕВНІЯ СВЯТЫНИ

# POCTOBA-BEJIKATO.

Сочиненів

ГРАФА МИХАИЛА ТОЛСТАГО.

изданте оторое,

исправленное и дополненное.

Of the attended and and and

M O C K B A. 4860.

## печатать позволяется

съ тъмъ, чтобы, по отпечатаніи, представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число вкземпляровъ. Москва. Августа 3 для 1859 года.

## Московская Духовная Академія.

Цензоръ: Профессоръ, Протојерей Петръ Делицынъ.



ВЪ ТИПОГРАФІИ М. П. ЗАХАРОВА, у Мясницкихъ воротъ, въ домп Депедри. Приступая ко второму изданію этого сочиненія, паиечатаннаго въ первый разъ въ 1847 году въ Чтеніяхъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ и отдъльными оттисками, я снова посътилъ всъ древніе храмы п обители Богоспасаемаго Ростова. Многое оказалось пужнымъ дополнить, многое—исправить. Въ этомъ пересмотрънномъ видъ, книжка снова представляется почитателямъ святыни и любителямъ отечественной старины.

Считаю пріятнымъ для себя долгомъ изъявить искрешнюю благодарность за радушный пріємъ и содбйствіе въ изследованіяхъ, почтеннымъ отцамъ Протоіереямъ: Ростовскаго Успенскаго Собора А. Т. Тихвинскому и Вознесенской церкви Н. И. Корсунскому, казначею Аврааміева монастыря, Священнику О. О. Берсеневу и Пастоятельпице Рождественскаго монастыря, матери Игуменіи Павлъ.

Графъ Михаиль Толстой.

С. Каменное.24 Іюля 1859 года.

•

•

.

.

. .

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T



The second are more or many property or many and in agree or many at the resulting a contract compatible as well as en en apolitic al ancient selle and an energy selle a Control Baraga Santa Caraga Santa Car

> the second second and second s 363 See C. S. P. A. A. B. A. L.

Complete the second

At Sec. · Вэглядь на исторію Росфиова: а Росіповскага Килжовтовы tion of the theory of the the are typical profile the end operation

STATES OF THE PARTY OF THE PART

STATE OF BUILDING STATES A STATE OF THE Вь глупп дремучихъ лъсовъ, между пепроходимыми дебрями и болотами Съвера, издревле существоваль одиновій городъ-Ростовъ Великій 3, существовать еще тогда, когда на берегахъ озера Каово или Неро (что ныит Ростовское озеро) на берегахъ озера Клещина (гдъ возникъ въ послъдстви Переславль-Зальсскій), обитала Меря, народъ Финскаго племени, о которомъ упоминаеть юрнандь въ числь народовъ, покоренныхъ Готоскимъ Царемъ, Эрманарикомъ, въ IV вѣкъ 2).

Поступивъ, вмъстъ съ другими древними городами Руси, во владъніе Рюрика и его пресминковъ ), обогащаемый укладами пли данью Пареградскою при Олегь ), просвыщенный Св. Кре-

1) Ростовъ называется Великимъ во многихъ мъстахъ лътописей, Такъ Вячеславъ, Князь Туровскій, говорить Юрію Долгорукому: «А опамо у тебе Ростовъ Великій.» Ппатьев. стр. 61.

<sup>2)</sup> Iornand, de rebus Geticis—стр. 103. Карама, Истор. Госуд. Росс. изд. Эйнерлинга, т. 1, пр. 27.—Изысканія г. Ходаковскаго доказывають, что жилища Мери (или Мерянь) были также и по ръкъ Меръ, впадающей въ Волу въ пыпъшнемъ Кинешемскомъ утадъ, и что Варяги покориль Мерянъ, спустившись на Волгу до устья Мери. См. статью: «Пути сробщенія въ древней Россіи,» въ Русси. Истор. Сборникт М. П. Погодина, т. 1, стр. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Кар. I, стр. 70.

<sup>\*)</sup> Русская лътоцись по Никонову, списку, изд. при Академіи Наукъ. Сиб. 1767, часть 1, стр. 30



The transfer of the second second and the second of the se age to an incommunity of the Allina was long, a streets of the property and consequences.

A STATE OF THE SHOP OF THE STATE OF THE STATE OF the contract of the contract of the contract of 4 (4) (4) (2) (4) **P-A-A-B-A-E** 

water carried North and

- Взглядь на историо Росдинов и Ростоскаго Кылжестовы the transfer to the first of the control of the first of the control of the contr

where the transfer of them to the properties and the state of many

Вь глуши дремучих люсовь, между непроходимыми деорями и болотами Съвера, издревле существовать одиновий городъ - Ростооъ Великій 3, существовать еще тогда, когда на берегахъ озера Коово или Неро (что нынъ Ростовское озеро) на берегахъ озера Клещина (гдт возникъ въ послъдстви Переславль-Зальсскій), обитала Меря, народъ Финскаго племени, о которомъ упоминаеть юрнандъ въ числъ народовъ, покоренныхъ Готоскимъ Царемъ, Эрманарикомъ, въ IV въкъ 2).

Поступивъ, выветъ съ другими древними городами Руси, во владъніе Рюрика и его пресминковъ 3), обогащаемый укладами или данью Цареградскою при Одеть 🐧, просвыщенный Св. Кре-

1) Ростовъ называется Великимъ во многихъ мъстахъ льтолисей.

والأراج والأراز والراج ليفعي فالمقار فالمقاطية والأطارا

Такъ Вячеславъ, Киязь Туровскій, говоритъ Юрію Долгорукому: «А опамо у тебе Ростовъ Великій» Ппатьсв. стр. 61.

1) Iornand. de rebus Geticis—стр. 103. Карама. Истор. Госуд. Росс. изд. Эйперлинга, т. I, пр. 27.—Изысканія г. Ходаковскаго доказывають, что жилища Мери (или Мерянь) были также и по ръкъ Меръ, впадающей въ Волу въ пыпъшнемъ Кинешемскомъ увадъ, и что Варяги покориль Мерянъ, спустившись на Волгу до устья Мери. См. статью: «Пути сообщенія въ древней Россіи,» въ Русси. Истор. Сборникт М. И. Погодина, т. I, стр. 23.

<sup>3)</sup> Kap. I, стр. 70.

<sup>\*)</sup> Русская льтоцись по Никонову, списку, изд. при Академін Наукъ. Суб. 1767, часть 1, стр. 30.

щеніемъ при Владиміръ Равноапостольномъ, Ростовъ былъ удъломъ сына его, Св. Бориса <sup>в</sup>), а по смерти его, въ 1015 году <sup>в</sup>), причисленъ къ Великому Княженію.

Во время разсылки дътей Ярославовыхъ по удъламъ, отдаленный Ростовъ утратилъ свое мъсто между старшими удълами и причисленъ былъ къ области Южнаго-Переславля, удълу Всеволода, пятаго сына Ярославова 7). Явленіе, весьма естественное въ нашей Исторіи: Князья стремились ближе къ престольному Кіеву, старъйшему и богатъйшему изъ городовъ Русскихъ, облеченному правомъ старшинства надъ прочими удълами, домогались удъловъ, сосъднихъ съ нимъ, не любили свободнаго Новгорода, пренебрегали Ростовомъ, страною бъдною, дикою и суровою в).

Знаменитый сынъ Всеволода, Владиміръ-Мономахъ, мимо старшихъ въ родъ призванный въчемъ Кіевскимъ на престолъ отца и дъда, часто посъщалъ Ростовскую землю, гдъ поставилъ и новый Владиміръ, на берегахъ Клязьмы °). Еще

в) Ростовъ прежде назначенъ былъ отъ Св. Владиміра Ярославу, но когда Ярославъ переведенъ на мѣсто умершаго Вышеслава въ Новгородъ, тогда Ростовъ отданъ Борису.

<sup>&</sup>quot;) Убісніє Св. Бориса было въ воскресенье 24 іюля 1015 года, т. е. въ годъ кончины Св. Владиміра, а не въ следующемъ 1016 году, какъ долагаютъ некоторые летописцы, ибо тогда 24 іюля было во вторникъ.

<sup>7)</sup> Новгород. лат., 311, сказано, что Всеволоду въ 6562 (1054) году достались, крома Переяславля, Ростовъ, Суздаль, Балоозеро и Поволожье (т. е. мъста по Волгъ). Этимъ опредаляется тогдашнее пространство Ростовской области.

в) Эта мысль, равно какъ и последующая за нею идея борьбы етарыхъ городовъ съ новыми, превосходно развиты въ историческомъ визследованін: «Объ отношентяхъ Новгорода къ Великимъ Князьямъ», нъ первой знижке Чтеній въ Им. Общ. Ист. и Древ., 1846. Это сочиненіе г. Профессора Соловьева пролило совершённо мовый светъ на многія темныя места удельной эпохи.

<sup>\*)</sup> Истор. Гос. Росс. Т. II, прим. 238. Затсь слово поставиль нужно понимать не въ смысат основанія, а только въ смысат даль-

прежде существовалъ тамъ Суздаль, или Суждаль, и Ярославъ, изъ коихъ первый въроятно основанъ при Св. Владиміръ, а послъдній при Ярославъ-Великомъ 10).

По смерти Мономаха (1125) мы видимъ новое вамъчательное явленіе—осъдлость пятаго сына его, Юрія Долгорукаго, на Съверъ, и притомъ не въ Ростовъ, а въ младшемъ Суздалъ; отсюда названіе земли Суздальской смѣняетъ иногда въ лѣтописяхъ названіе Ростовской. Но, обстроивъ древній Ростовъ множествомъ городовъ новыхъ, Юрій скучалъ по Кіеву и считалъ себя изгнанникомъ на Сѣверъ. «Неужели и дѣтямъ момъ не будетъ части въ землъ Русской!» говорилъ онъ, стараясь добыть Кіевъ 11).

Одинъ изъ младшихъ его сыновей, Андрей-Боголюбскій, мыслиль уже иначе: онъ любилъ Сѣверъ, какъ родину, и не могъ ничего искать себъ на Югъ, при жизни сыновей старшаго изъ Мономаховичей—Мстислава Великаго. Онъ удалился въ наслъдную область и, вопреки завъщанію отца, радостно принятъ Ростовцами и Суздальцами, посадившими его «на отни столъ, занеже бъ любимъ всъми за премногую его добродътель, юже имъяше прежде къ Богу и ко всъмъ человъкомъ, сущимъ подъ нимъ» 12).

Здъсь, едва-ли не въ первый разъ, видимъ дъйствіе народнаго въча въ Ростовъ, какъ древнемъ городъ народномъ, а не

ивишаго устройства и обновленія. Тотъ же літописецъ, который говорить, что Андрей Боголюбскій создаль Владиміръ на Клязьмів, еще прежде сказаль, что тотъ же городъ заложиль Владиміръ Святый въ 992 году. (Ник. Літоп. 1, 104. 11, 176. Исторія Русс. Церкви Еп. Макарія т. І, прим. 34).

<sup>10)</sup> Суздаль упоминается при Ярославѣ 1-мъ. Никон. 130; Воскр. 1, 181; Соф. Врем. 1, 1501); Ярославль—при Изяславѣ (Воскр. 1, 198; Соф. Вр. 1, 163; Ник. 1, 161; изслѣдованіе г. Соловьева, пр. 59).

<sup>11)</sup> Ипатьев. стр. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Никон. лътоп. II, 158.

княжескомъ, искони привыкшемъ къ власти въча, уравновъшивающей власть Киязя, между тъмъ какъ новые города, оспованные Киязьями, считали ихъ полновластными своими господами, а себя неотъемлемою ихъ собственностію <sup>13</sup>):

Въроятно по этой причинъ, Андрей, переселившись на Съверъ, основать свое пребывание не въ Ростовъ, и не въ Суздать, а во Владиміръ, предпочитая ему свой пригородъ, Боголюбовъ.

Съ этого времени замътно меудовольстве старыхъ городовъ вемли Ростовской противъ новыхъ, и борьба однихъ съ другими. Такъ, по емерти Андреевой (1174 года), Ростовцы, желая сохранить свое старъйшинство и власть надъ городами новыми, на въчъ выбрали Ростиславичей, Метислава и Ярополка, сыновей старшаго сына Долгорукаго, требуя, чтобъ старшій изъ нихъ—Метиславъ-Безокій жилъ въ Ростовъ Вдадинірны призвали Михаила Георгіевича, сына Долгорукаго, жакъ старшаго въ родъ, какъ законнаго своего господина. Вражда городовъобнаружилась вполнъ: «пожжемъ Володимеръ, говорили Ростовцы,— аль иного посадника въ цемъ посадимъ; то суть наши холопъ каменьници и древодъли и орачи "14),» Но Михаилъ, одолъвъ Ростиславичей, соединилъ подъ своей властію всъ города земли Ростовской и заслужилъ общую любовь народа въ свое кратковременное княженіе (1174—1176).

Когда скончался Михаилъ, Владимірцы призвали законнаго наслъдника, брата его, Всеволода, и присягнули ему и дътямъ его, а Ростовцы опять захотъли взять первенство выборомъ Князя по волъ своей; опять призвали Мстислава Рости-

<sup>13)</sup> Изслъдование г. Соловьева стр. 17—19.—Не потому-ли близь Ростова, какъ народнаго города, не видимъ Краснаго села, нежду тъмъ, какъ близь Владиміра, Переславля, Костромы и пр., до сихъ поръ находятся эти села?

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Ниатьев. стр. 116. Никон. II, 224.

славича, опять бранили жителей Владиміра 15), опять воевали даже противъ воли Мстислава 16), котораго Всеволодъ соглашался признать владътелемъ Ростова, и опять дядя одольлъ илемянника; въ другой разъ Ростовъ-Великій потеряль старшинство свое!

Впрочемъ, Всеволодъ Георгіевичь, добрый и мягкосердечный, не мстилъ Ростову за ввроломство Бояръ, между которыми, по свидътельству явтописцевъ, зачинщиками зла были: Добрыня Долгой, Иванъ Степановичь и Матъяща Бутовичь 17).

Всеволодъ часто живалъ въ Ростовъ и былъ свидътелемъ ужаснаго пожара, опустошивнаго этотъ древній городъ въ 1185 году. Въ томъ-же году родился въ Ростовъ Князь Константинъ, старшій сыпъ Всеволода, въ послъдствій незабвенный для Ростова, какъ основатель Соборной Церкви и родоначальникъ владътельнаго дома Князей Ростовскихъ.

Не задолго до кончины (въ 1211 г.), Всеволодъ призвалъ къ себъ Константина (которому съ 1207 году онъ далъ въ удълъ Ростовъ съ пятью городами) и назначилъ его наслъдникомъ Великаго Кияженія, съ тъмъ, чтобы онъ уступилъ Ростовскую область брату, Георгію, а самъ перешелъ во Владиміръ. Константинъ не захотълъ выбхать изъ своего удъла, доказывая, что онъ, какъ старшій сынъ, имъетъ право на все Великое Княженіе 18). Раздраженный отецъ созвалъ на соборъ бояръ изъ

<sup>15)</sup> Кенигсоерг., 261. «Како намълюбо (говорили Ростовцы), тако створимъ. Володимеръ есть пригородъ нашъ.... Ростовцы и Суздальцы давини, старшин творящесь, новіш жылюдів и мизиннін Володимірстін яшась по правду крънко.»

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Мстиславъ хотълъ уступить Всеволоду по Ростовцы говорили «Аче ты миръ даси ему, а мы ему пе дамы.» Кепигсбер. стр. 264.

<sup>17)</sup> Kap. III, erp. 29, np. 46, 47.

<sup>18)</sup> Ник. П. 310. «Отче чюдный и любезный (посылаеть сказать отцу Константинъ), даждь ми начальный градъ Ростовъ и къ нему Володимеръ "»—И ниже: «да ми даси и Володимеръ къ Ростову,»

всъхъ городовъ, Епископа Іоанна, духовенство и гражданъ, отръшилъ отъ наслъдства ослушнаго сына и заставилъ всъхъ присягнуть Георгію, назначивъ его наслъдникомъ. Константинъ, какъ говорятъ льтописцы, «воздвиже брови своя гнъвомъ на Князя Юрья брата своего» 19). Спустя пъсколько мъсяцевъ послъ этого семейнаго несогласія, Всеволодъ Георгіевичь, княживъ 37 льтъ, спокойно и тихо преставился на 58 году жизни, оплакиваемый всъмъ народомъ. Онъ заслужилъ отъ льтописцевъ имя Великаго, потому—что княжилъ счастливо и благоразумно отъ самой юности, строго наблюдалъ правосудіе, не зналъ лицепріятія и не любилъ кровопролитія безполезнаго, хотя былъ мужественъ и счастливъ въ битвахъ 20). По многочисленности потомства онъ названъ въ родословныхъ книгахъ Большилъ-Гивъздолю.

Тогда съверное Великое Княженіе раздълилось на двъ области: Георгій господствоваль во Владиміръ и Суздаль, Константинь въ Ростовъ и Ярославль; оба желали единовластія и каждый считаль себя законнымъ наслъдникомъ Великокняжескаго достоинства, потому-что Георгій опирался на послъднюю волю отца, а Константинъ на право старшаго въродъ.

Замъчательно, что большая часть Киязей взяли сторону Константина, какъ законнаго наслъдника: такъ твердо было всеобщее убъждение въ неизмънности древняго права стар-

<sup>19)</sup> Никон. лът. II, 311.

<sup>\*\*</sup>O) Въ Воскресенской Лѣтописи говорится о Всеволодъ: «Много мужествовавъ и дерзость имѣвъ на бранехъ, украшенъ всѣми добрыми нравы, злыя казия и добромысленныя милуя: Киязь бо не туне мечь носитъ.... судя судъ истиненъ и нелицемфренъ, не обинуяся лица сильныхъ своихъ бояръ, обидящихъ меньшихъ и работящихъ сироты.... Его имени трепетаху вся страны, и по всей земли изыде слухъ его, и вся зломыслы его вда Богъ подъ руцѣ его.»—Онъ скончался 1212 года, апрѣля 15, въ воскресенье. Ист. Кар. III, прям. 138.

шинства!—Несогласіе кончилось кровопролитною битвою на берегахъ рѣки Липецы: Константинъ разбилъ войско Юрьево, не сталъ его преслѣдовать и медленно пошелъ ко Владиміру. Георгій уже не думалъ обороняться, покорился брату п уступилъ ему Великое Княженіе, а Константинъ оказалъ великодушіе, отдавъ Георгію Суздаль и объявивъ его своимъ наслѣдникомъ <sup>21</sup>).

Трехльтнее правленіе Константина (1216—1219) можеть почесться золотымъ временемъ для Ростова, любимаго его города, гдв проводилъ онъ большую часть времени, заложилъ Соборную Церковь и оставилъ по себъ много памятниковъ.— Онъ былъ благочестивъ, любилъ раздавать милостыню, читать душеспасительныя книги; былъ кротокъ, не оскорблялъ ни одного человъка, но словомъ и дъломъ старался утъщать всякаго <sup>22</sup>). Онъ оказывалъ любовь къ просвъщенію, необыкновенную въ его время: когда еще вся Европа коситла въ грубомъ невъжествъ, у Константина были писцы, которые списали для него множество рукописей. Библіотека, составленная имъ, продолжала увеличиваться и при сынъ его, Василькъ <sup>23</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Никоновскій лѣтоп. (П., 324—332), описывая Липецкую битву, именуетъ витязей Константиновыхъ: Александра Поповича, слугу его Торона, Добрыню Резанича, по прозванію Золотой-Поясъ, и Нефѣдья Дикуна. Тамъ-же полагается убитыхъ до 17 тысячъ.

<sup>22)</sup> Суздальскій літон. говорить: «Не онечаляя никогоже, но всіхь умудряя духовными бесідами, часто бо чтяше книгы съ приліжаньемь, и творяще вся по писаному. Одаровять біт Богъ его кротостью Давидовою, мудростью Соломонею.»—Онъ получиль изъ Греціп, чрезъ Епископа Полоцкаго, часть древа Креста Господия, руку Св. Логгина Сотника, и часть мощей Св. Маріп Магдалины. Никон. літ. II. 339.

<sup>23)</sup> О библіотект Константиновой повтствуетт Татищевт, и хотя Карамзинт почитаетт разсказт его вымысломт. но оный подтверждается рукописью: «Житіе Св. Нифонта,» писанною на пергаментт весьма древнимт письмомт и находящеюся вт библіотект Тронцкой

Мо всеобщей горести подданныхъ, Константинъ преставился въ цевтущихъ лътахъ 2 февраля, 1219 года, во Влалиміръ, гдъ и погребенъ 24). Онъ оставиль по себъ сыновей: Василька, Всеволода и Владиміра, назначивь имъ удільн нервому Ростовъ, второму Ярославль, третьему Угличъ, а Великое Кияженіе отдавъ брату Георгію 25), Супруга Константинова, Княгиня Анна, дочь Метислава-Стараго, правнука Метислава-Великаго, постриглась надъ его гробомъ и, названная Агавією, чрезъ два года кончила жизнь въ уединеніи монастырскомъ. Она погребена въ Ростовъ подъ Соборною Церковію. Между-твыть ужасный бичть небесный приближался къ Россін: въ 1224 году она услышала о Татарахъ, Несчастная битва на берегахъ Калки напесла первый ужасный ударъ южной Россіи. Земля Русская, по словамъ летописцевъ, отъ начада своего не видала подобнаго бъдствія: войско прекрасное, бодрое, сильное, совершенно изчезло; однихъ Кіевлянъ

Сергієвой Лавры; на посліднемъ листь этой рукописи написано: «въльто убу—кончины быша кингы си місяца маія въ уд день на намять Святаго Мученика Меремія (Ермія) въ градів Ростовів, при Киваї при Васильців при сыноу Костянтиновів, а внуців Всеволожи. Святій Апостоли, Пророцы й Мученицы, Святый Нифонте, помози моему господниу Васильку, и мене грішнаго раба своего Кюрила избави въ день судный отъ вічныя мукы »—Въ показаній года инсьма не достасть двухь буквъ, какъ примітно изъ пропуска въ рукописи, и въозначенія дня также опибка: «Въ літо убін при Благовітрномъ Великомъ Киязії Димитрії Пвановичії» (далье инчего не пвсано).—Это можеть быть послідній остатокъ кингохранилища Константинова, продолжавшагося при Василькії.

<sup>24</sup>) Константинъ погребенъ въ Златоверхомъ Успенскомъ Соборъ, въ придълъ Св. Благовърнаго Князя Глъба Андреевича, у южныхъ дверей олгаря. См. Отеч. Записки г-на Свиньина № 54, октябрь 1824 года, стр. 14.

25) Сыновья Константиновы всё еще были малолётны: Василько родился въ 1209 году, декабря 7, Всеволодъ-Іоаниъ въ 1210, а Владиміръ въ 1217 году. Кар. III, прим. 453. легло на мветв 10,000. Князья южной России, готовясь вступить въ бервбу съ Тагарами, требовали помощи отъ Великаго Князя Георгія. Юный Василько Константиновичь шель на помощь къ нимъ съ дружиною Ростовскою и стояль уже близь Чернигова; узнавъ тамъ о несчастной битвъ при Калкъ и о возвращении Татаръ къ Чингисъ-Хану въ Великую Буха-

рію, оцъ возвратился къ дядь. Не предвидя будущаго, Князья съверной Руси утъщались мыслію, что Богь избавиль ихъ оть бъдствія, постигшаго южныхъ ихъ собратій. Ослепленіе продолжалось не долго: въ 1237 году Батый раззориль Болгарію и вошель въ южную часть Рязанской области. Неизвъстно, по какимъ побужденіямъ Великій Князь Георгій не захотьль дать помощи Князьямъ Рязанскимъ, и варвары раззорили Рязанское Княжение, потомъ сожгли Москву и тамъ взяли въ пленъ Владиміра, втораго сына Георгієва. Тогда Георгій увиджав, какв опасны эти новые непріятели. Онъ посившиль выбхать изъ столицы своей — Владиміра, оставивъ тамъ двукъ сыновей, и удалился въ облясть Ярославскую съ тремя племянниками, сыновьями Константина, и съ малою дружиною. Тамъ расположился онъ станомъ на берегахъ ръки Сити, впадающей въ Мологу, и съ нетеривніємь ожидаль прибытія другихъ Князей.

Вскоръ Татары окружили Владиміръ, взяли его приступомъ 26), умертвили Епископа Митрофана, супругу Георгіеву Агаеію, дочь его, снохъ, внучатъ, множество бояръ и народа, затворившихся въ соборной церкви, которую непріятель зажегъ. Сыновья Георгіевы пали въ битвѣ внѣ города. Завоевавъ Владиміръ, Татары разделились: одни пошли къ Костром-

<sup>26) 1238</sup> года, 7-го февраля, въ недълю мясопустиую. Кар. III, стр. 169-171 Княгиня Агаоія погребена въ Успенскомъ Соборъ Владимірскомъ; спохи ся въ старыхъ рукописныхъ Святцахъ названы Маріею и Христиною, а дочь Осодорою, и вибств съ нею причислены къ Святымъ. Эти Святцы подъ названіемъ: «Кинта глаголемая описаніе о Россійскихъ Святыхъ» сохраняется въ биоліптекъ Моск. Дух. Академін подъ № 209.

скому Галичу, другіе къ Ростову и Ярославлю. Нигдѣ не встрѣчая сильнаго сопротивленія, они раззорили Ростовъ и еще 13 городовъ Великаго Княженія.

Георгій стояль съ ратью на берегахъ Сити. Узнавъ о гибели своего семейства, супруги и дѣтей, о раззореніи столицы, объ ужасномъ истребленіи народа, онъ приняль эту горестную вѣсть съ великодушіемъ христіанина и не потеряль духа предъ лицемъ опасности. 4 марта Татары пришли къ берегамъ Сити и вступили въ бой съ Георгіемъ. Русскіе бились мужественно и долго, наконецъ должны были уступить превосходству силъ непріятельскихъ. Георгій палъ на берегу Сити и съ нимъ вмѣстѣ палъ Всеволодъ, первый Князь Ярославскій. Старшій братъ его, Князь Василько остался плѣнникомъ въ рукахъ варваровъ.

Достойный сынъ Константина, изнуренный подвигами жестокой битвы, скорбію и голодомъ, былъ влачимъ непріятелями
до Шеренскаго лѣса. Тамъ Татары принуждали его воевать
заодно съ ними. «О темное и скверное царство,—отвѣчалъ
Василько,—или мните, васъ любя, Богъ предаде насъ въ
скверныя ваши руки? Но убо любя насъ и дая намъ животъ
вѣчный. Вижю,—прибавилъ великодушный Князь,—яко младая память моя желѣзомъ погыбнеть и тонкое мое тѣло увядаеть <sup>27</sup>).

Варвары много мучили Василька, наконецъ умертвили его и бросили тъло его въ Шеренскомъ лъсу <sup>28</sup>). Между-тъмъ Ростовскій Епископъ Кириллъ, возвращаясь съ Бъла-озера, проходилъ по берегамъ Сити, и въ кучъ мертвыхъ тълъ

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Никон. лѣтоп. II, 377. Вмѣсто темное, Пушкинскій лѣтоп. говоритъ: «о глухое царство!»

<sup>28)</sup> Ръка Шерна впадаетъ въ Клязьму въ Богородскомъ уъздъ, Московской губерніи, а начало ея педалеко отъ Киржача, во Владямірской губерніи.

искалъ Георгіева. Онъ узналъ его по княжескому одъянію, взялъ съ благоговъніемъ священные останки знаменитаго Князя-мученика и привезъ съ собою въ Ростовъ. Туда-же привезли тъло Василька, найденное въ лъсу сыномъ одного священника <sup>29</sup>). Супруга его, дъти, Епископъ Кириллъ и весь народъ Ростовскій встрътили съ горькимъ плачемъ тъло любимаго Князя, и погребли его вмъстъ съ Георгіевымъ подъ сводами Соборной Церкви.

Василько приняль вѣнецъ мученическій на 29 году отъ рожденія. Онъ быль искренно любимъ гражданами. Льтописцы хвалять пвѣтущую красоту его, взоръ свѣтлый и величественный, отважность на звѣриной ловль, благодѣтельность, умъ, рѣдкія въ то время познанія, кротость и добродушіе въ обращеніи съ боярами. «Кто служиль ему,—говорили они,—кто ѣлъ хлѣбъ его и пиль съ нимъ чашу, тотъ уже не могъ быть слугою иного Князя.»

Святая Церковь причислила Георгія и Василька къ лику мучениковъ, совершая память ихъ: перваго 4 февраля, а втораго 4 марта.

Мощи Великаго Князя Георгія въ 1240 году, по воль брата и преемника его, Великаго Князя Ярослава Всеволодовича, перенесены изъ Ростова во Владиміръ, положены въ Успенскомъ Златоверхомъ Соборъ, за Архіерейскимъ мъстомъ, между столпами, и нынъ почивають въ богатой серебряной ракъ, устроенной въ 7153 (1645) году по объщанію Патріарха Іосифа.

За исключеніемъ Ярославскаго удёла, доставшагося малолетнымъ сыновьямъ Всеволода, Срятымъ Князьямъ Василію и

<sup>\*\*)</sup> Новгор. лѣтописецъ разсказываеть такъ: «Тѣло же его повергоша на лѣсѣ. И увѣда о немъ нѣкая жена боголюбива Марія и повѣда мужу богобоязливу, поповичу Андрѣяну; онъ же взя тѣло его и обвивъ плащаницею и положи его въ сокровениъ мѣстѣ.»

Константину 30) остальная область Ростовская поступила въ наследство сыновьямъ Васильковымъ, Борису и Глебу, жившимъ въ Ростовъ съ матерью, Княгинею Маріею Михаиловною, которая зам'вчательна, какъ дочь и вдова Князей-мучениковъ 31), какъ юная вдова, посрятившая себя воспитанію своего семейства, не принявши постриженія надъ гробомъ супруга, по обычаю Княгинь того времени. Она скончалась 9 декабря 1271 года и погребена въ Ростовъ, въ основанномъ ею Спасскомъ монастыръ 32).

Когда сыновья Васильковы возмужали, то старщій, Борисъ, остался княжить въ Ростовъ, а младшій, Гльбъ, получилъ удълъ Бълозерскій. Это раздъленіе Ростовской области поельдовало въ 1251 году »»); впрочемъ, братья часто съважались къ матери, и мы видимъ, что въ 1253 г., когда Великій Князь Александръ Невскій праздновалъ Пасху (13 апр.)

во) Истор. губерискаго города Ярославля, сост. Протојереемъ I. Тровцкимъ, 1853, стр. 14. Въ этой книжкъ можно найти всъ подробности о дальнъйшей судьбъ удъльныхъ Киязей Ярославскихъ.

ат) Супруга Василькова была дочь Св. Благовърнаго Киязя Миханда Черниговскаго. Изкоторые полагають, что она та самая дочь Михаплова, о которой упоминается въ Русскомъ Временникъ при раззоренія Татарами Суздаля: «Точію сохрани Господь д'явичь монастырь Положенія Ризы Богоматери, въ немъже иноческое бореніе прохожаше страдально блаженная Өеодулія со своими спостницами, дщи Вел. Князя Михаила Черниговскаго и мученика, паръченная въ иноческомъ чину Евфросинія.» Самъ Карамзинъ (т. III, пр. 364) сомиввается въ этомъ потому только, что во время раззоренія Суздаля Василько былъ еще живъ: по Евфросинія, въ міръ Осодулія, была старшая сестра Маріи. Она была номолвлена за какого-то Суздальскаго Князя, Мину, но желая соблюсти девство, постриглась въ означенномъ монастыръ. См. житіе Преп. Евфросиніи въ Про-House director produced логъ 25-го сентября. за) Никон. льтон. III, 54.

за) Тамъ-же стр. 33.

въ Ростовъ, тамъ угощала его Княгиня Марія съ обоими сыновьями <sup>34</sup>).

Князь Борисъ въ 1248 году женился на дочери Князя Ярослава Муромскаго и имълъ трехъ сыновей: Димитрія, Константина и Василія. Онъ княжилъ въ Ростовъ около 40 лѣтъ и скончался въ Ордъ 16 сентября, 1278 года. Тъло его привезено въ Ростовъ и погребено подъ Соборомъ 25).

По праву старшаго въ родъ, Князь Глъбъ наслъдоваль брату, передавъ свой Бълозерскій удълъ сыну своему, Михаилу, женатому на дочери Св. Өеодора Чернаго, Князя Ярославскаго. Современные лътописцы хвалятъ Глъба за доброту души, великодушіе и благотворительность <sup>20</sup>). Супругою его была Татарка, въроятно родственница Ханская, названная въ крещеніи Өеодорою, на которой онъ женился въ Ордъ въ 1257 году <sup>37</sup>). Она скончалась при жизни его, 20 декабря

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Тамъ-же стр. 40.

<sup>35)</sup> Въ лътописяхъ сказано: «Борисъ Васильковичь разбольнея въ Ордъ, тамо и преставись (1278 году), сентября въ 16 день. Князь же Глъбъ плакася вельми по братъ. Княгиня же Марья, вземии тъло Князя своего, съ сыномъ съ Дмитріемъ повезе на Русь въ Ростовъ, и Епископъ Игнатей съ игумены положища его въ церкви Соборной на лъвой сторонъ поября въ 13 д. и плакася по немъ весь градъ.» Никон. лът. прибавляетъ, что Княгиня Марія не допустила супруга своего постричься передъ кончиною, въ надеждъ на его выздоровленіе. ИН, 63.

за) Въ Троицкой летониси говорится о Глебе: «Отъ юности сво ея по нахоженьи поганыхъ Татаръ нача служити имъ, и многи хрестьяны обидимыя отъ нихъ избави, и печальныя утешая, брашна своего и питья нещадно требующимъ подовая... и многы церкви созда и украси иконами и книгами.—Глебъ замечателенъ также и потому, что онъ первый въ Россіи возымель мысль о водяныхъ сообщеніяхъ искуственныхъ, и вырылъ каналы на рекахъ Сухоне и Вологде. Энц. Лек. VIII, стр. 554.

эт) Никон. Лът. III, 37.

1274 года, и погребена въ Ростовъ подъ Соборною церковію 38).

Въ Бълозерскомъ удълъ Гльбъ оставилъ по себъ память: Спасокаменный монастырь на Кубенскомъ озеръ, основанный имъ въ память избавленія отъ бури около 1260 года <sup>29</sup>).

Въ Ростовъ Глъбъ княжилъ нъсколько мъсяцевъ и мирно преставился 13 декабря, 1278 года. Епископъ Игнатій, при всеобщемъ плачъ народа, погребъ тъло его подъ соборомъ 49). рядомъ съ гробницами супруги его и брата; но спустя 9 недъль изринулъ тъло изъ могилы и повелълъ погребсти его въ Спасскомъ монастыръ, основанномъ его матерью. Причина сего поступка осталась неизвъстною; но Митрополитъ Кириллъ обличилъ неблаговременную ревность Пастыря: «плачися чадо, -- писалъ онъ къ Игнатію, -- и покайся до своея смерти, въ дерзости сей неподобной и безстудной. Осудилъ бо еси прежде суда Божія уже скончавшася, а жива суща стыдяся и дары отъ него пріемля, съ нимъ и водворяяся, и веселяся, и егда бъ мощно исправити, и не исправляще. Да нынъ ли хощещи исправити, тако жестоко запрещая и отлучая? Да нынъ ди хощеши помощь сотворити ему, сотвори ему милостынями нищимъ и молитвами и моленіемъ священнымъ и Божественныхъ службъ приношеніемъ» 41).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Тамъ-же 59.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Объ основаніи этого монастыря подробно повъствуется въ рукописной лътописи или сказаніи о Спасокаменномъ монастыръ. Князь Глъбъ основалъ также и Устьшехонскій Бълозерскій монастырь. См. Ист. Росс. Іер. ч. IV, стр. 327.

<sup>40)</sup> Въ Тронцкой лътописи: «Тихо и кротко испусти душю, поболъвъ 7 дней, а въ 8 преставись декаб. въ 13 д. Вси люды града Ростова стекошесь на дворъ его, плачемъ великимъ плакаху. Епископъ же Игнатій со Игумены и съ Попы принесоща тъло въ сборную церковь и положища честно.» Кар. IV, пр. 160.

<sup>41)</sup> Такъ сказано въ Никоновской лѣтописи III, 70, а въ другихъ рѣчь сокращена. Объ извержени тѣла Глѣбова сказано въ лѣтописяхъ: «Изрину его поругана и безчестна изъ церкви сборныя въ пол-

Сыновья Борисовы, Димитрій и Константинъ, едва успѣли принять княженіе послѣ дяди, какъ отняли удѣлъ Бѣлозерскій у двоюроднаго брата своего, Михаила (впрочемъ, они принуждены были вскорѣ возвратить его), и стали ссориться между собою. Великій Князь Димитрій Александровичъ долженъ былъ пріѣхать въ Ростовъ и, при пособіи Епископа Игнатія, едва примирилъ братьевъ 42).—Князь Димитрій Борисовичъ скончался въ 1294 году 43, оставивъ по себѣ княженіе брату своему, Константину II.

Между-тъмъ возвысился одинъ изъ самыхъ маловажныхъ городковъ Залъсскихъ — Москва. Великій Князь Іоаннъ Дани-

нощъ и повелъ просто закопати его въ землъ у Св. Спаса въ Княгининъ монастыри.» Карамз. (т. IV, пр. 179) думаетъ, что это поруганіе тълу Гльбову имъло причиною то, что онъ ревностно служилъ мечемъ Татарамъ, впрочемъ съ добрымъ памъреніемъ. Другіе думають, что Глебъ по смерти своей наказанъ за женитьбу на Татаркъ; но она погребена подъ Соборомъ и тъла ея Игчатій не наринуль. Почтенный авторъ біографіи Митрополита Кирилла II. помъщенной въ прибавленіяхъ къ Твореніямъ Св. Отцевъ (1843 ч. 1, стр. 423), какъ-бы въ оправдание поступка Игнатиева, говоритъ, что за него вступился предъ Кирилломъ родной племянникъ Глебовъ. Князь Лимитрій Борисовичъ, и, по его предстательству. Игнатій не лишился своего мъста. - Но не правдоподобиће ли думать, что Епископъ могъ обезславить память Глебову именно въ угодность его племянникамъ, которые прибыли тогда въ Ростовъ и начали свое княженіе темъ, чго отняли удель у сына Глебова, какъ сказано и въ льтописяхъ подъ 1279 годомъ: «Киязь Димитрій Борисовичь отымалъ волости у Киязя Михаила Глъбовича со многимъ гръхомъ и съ неправдою, » Въ такомъ случав весьма естественно было Лимитрію вступаться за Епископа. Впрочемъ, все это соображенія человѣческія, а Св. Игнатій могъ дъйствовать по особому откровенію, отъ насъ сокрытому.

<sup>42)</sup> Никон. лът. III, 71.

<sup>43)</sup> Тамъ-же стр. 92. Димитрій оставиль по себѣ двухъ дочерей, изъ коихъ одна была въ замужетвѣ за Великимъ Килземъ Андреемъ Александровичемъ, а другая за Кияземъ Михаиломъ Ярослави-

ловичъ Калита и Митрополитъ Св. Петръ перенесли туда свои престолы. Мало по малу стало водворяться самодержавіе, и независимость Князей Ростовскихъ, въ родъ Константина II, и Князей Бълозерскихъ, въ родъ Михаила Глъбовича, продолжалась недолго: въ 1330 году Князь Константинъ III Васильевичь и всъ Князья Ростовскіе, уже довольно многочисленные, были вполнъ покорны Калить, который дъйствоваль, какъ глава Россіи, и предписывалъ имъ законы въ собственныхъ ихъ областяхъ. Тогда Московскій бояринъ, Василій Кочева, уполномоченный Іоанномъ, жилъ въ Ростовъ и казался истиннымъ Государемъ. Свергнувъ тамошняго градоначадьника боярина Аверкія, вмъщивался въ суды и расправу, отнималъ и давалъ имънія 44). Народъ жаловался на тиранство Москвы 45); многіе Бояре Ростовскіе, не стерпя самовластія Кочевы, оставили родину и переселились въ другіе города. Около того-же времени и родитель Преподобнаго Сергія, Кириллъ, одинъ изъ бояръ Ростовскихъ, переселился въ

чемъ Тверскимъ. Преемникъ его, Константинъ II Борисовичъ, отдалъ Угличъ сыну своему, Александру.

<sup>\*\*)</sup> Кар. т. IV, стр. 141.

<sup>\*5)</sup> Въ повъсти о Св. Сергін въ Никоновской лътониси II, 204, сказано: «Увы, увы тогда граду Ростову, паче же и Княземъ ихъ, яко отъяся отъ нихъ власть, и имъніе и честь и слава, и потягнуша къ Москвъ; и изыде новельніе В. К. Ивана Даниловича, и носланъ бысть отъ Москвы на Ростовъ, аки нъкій воевода, единъ отъ вельможъ, именемъ Василій, прозвище ему Кочева, и съ нимъ Миняй. Егда внидоста во градъ Ростовъ, тогда возложиста велику нужу на градъ, да и на вся живущая въ немъ, и немало отъ Ростовецъ Москвичемъ имънія своя съ нужею отдаваху, а сами противу того раны на тълеси своемъ со укоризною взимающе.... Толико дерзновенія надъ Ростовомъ содъяща, яко и Епарха градскаго, старъйшаго боярина, именемъ Аверкія, стремглавъ объснша и возложиша на пя руцъ свои, и оставища поругана, точію жива, и бысть страхъ великъ на всъхъ слышащихъ сія, не токмо во градъ Ростовъ, но и во всъхъ предъльть его и во влостъхъ и въ селъхъ.»

городовъ Радонежъ, удълъ меньшаго сына Калиты, Андрея \*\*). Бълозерскъ и Угличь сдълались собственностію Калиты по праву купли \*7). Вскоръ и самый городъ Ростовъ Князья раздълили на двъ части, Борисоглъбскую и Срътенскую; первая досталась Князю Константину III Васильевичу, а послъдняя брату его, Князю Өеодору \*\*).

Впрочемъ, Константинъ, будучи зятемъ Калиты, и выдавъ дочь за Любарта, сына Гедиминова, православнаго владътеля Волыніи <sup>49</sup>), въ 1360 году, уже по смерти брата, выходилъ въ Ордъ грамоту на всю свою наслъдственную область <sup>50</sup>). Тъмъ не менъе Димитрій Донской, вступивъ на престолъ Великокняжескій, обязалъ его грамотою быть въ точной и совершенной зависимости отъ Великаго Князя <sup>51</sup>). Въ 1364 году Константинъ скончался отъ черной смерти, вторично посътившей Россію. Эта губительная бользнь поразила также супругу его, Евдокію, Епископа Петра и множество народа Ростовскаго <sup>52</sup>).

Сыновья Константиновы, Александръ и Василій, пользовались покровительствомъ и защитою Донскаго, который въмирной грамотъ своей съ Княземъ Тверскимъ говоритъ: «Князья Ростовскіе и Ярославскіе со мною одинъ человъкъ» \*\*).

Тъже Князья, вмъстъ съ двоюроднымъ братомъ своимъ, Княземъ Андреемъ Өеодоровичемъ и Княземъ Өеодоромъ Рома-

<sup>46)</sup> Kap. T. IV, CTP. 172.

<sup>47)</sup> Димитрій Донской говорить въ своемъ завъщаніи: «А сына своего Андрея благословляю куплею дъда своего—Бълымъ-озеромъ, а сына Петра куплею же своего дъда Угличемъ.» Росс. Вивліое. т. I, стр. 105.

<sup>48)</sup> Такъ сказано въ родословныхъ книгахъ.

<sup>4°)</sup> Это было въ 1348 году. Ник. лът. III, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Тамъ-же стр. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Собран. Госуд. Грам. 209.

<sup>52)</sup> Her. str. IV, 9.

<sup>\*\*)</sup> Древ. Росс. Вивлю. I, 78.

новичень Бълозерскимъ, уже неимъншимъ удъла <sup>14</sup>), ходили съ Димитріенъ на Маная и участвовали въ знаменитой битвъ Куликовской, гдъ Киязь Андрей былъ на первоиъ крылъ, а Киязь Осодоръ Бълозерскій, сражаясь въ срединъ рати, палъ на полъ битвы, витетъ съ сыновами <sup>53</sup>).

При Великовъ Киязъ Василіи Динтрісвичь, Князья Ростовскіе, вполит подкластиме Москвь, были върными слугами Великихъ Киязей и посылались въ качестит наизстинковъ въ другіе города <sup>56</sup>), но еще владъли частію Ростова, потомучто Василій Тенный, оставляя этотъ древній городь, какъ вдоме въно, своей супругь, велить не касаться собственности тамошнихъ Князей <sup>57</sup>).—Въ 1474 году Великій Князь Іоаннъ ПІ купиль остальную половниу Ростова, еще называниуюся вотчиною тамошнихъ Князей, Владиміра Андреевича, Ивана Ивановича, дътей ихъ и племянниковъ <sup>56</sup>).

Царь Іоаннъ Грозный, въ завъщанія, писанночь около 1572 года, отказываеть супругъ своей городь Ростовь съ волостьми <sup>57</sup>), не упоминая о части тамошнихъ Князей, какъ уже не существующей.

Городь Ростовъ сохраниль върность въ бъдственныя времена Ляховъ и матежей. Въ 1609 году, когда второй Лжедвинтрій послаль отряды для занятія съверныхъ городовъ, жители Переславля-Зальсскаго соединились съ Ляхами и приступили къ Ростову. Доблествый пастырь Ростова, Митропоитъ Филаретъ Никитичъ, но захогътъ удалиться въ Яро-

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Кар. V, стр. 35 и 38, пр. 33.

<sup>35)</sup> Въ Никоновской автониси число убитыль Кинзей Бълозерскить простирается до осни, а въ Сиподальной автониси, подъ Дъ 365, сказано, что въ этонъ сражения убито до 34 бопръ Ростои-

<sup>56)</sup> Kap. V, crp. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Такъ-же, стр. 207, пр. 372.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Тань-же VI, стр. 113, пр. 293.

<sup>50)</sup> Kap. IX, mp. 849.

славль, но съ немногими усердными воинами и гражданами заперся въ Соборной Церкви: всъ исповъдались и причастились Св. Таинъ, ожидая смерти. Непріятели и Переславскіе измѣнники осадили храмъ, выбили двери, умертвили вѣрныхъ Ростовцевъ, такъ-что храмъ наполнился трупами. Ограбивъ церковь, они схватили Митрополита, повезли его, какъ узника, въ Тушинскій станъ, и опустошили Ростовъ, куда Сапѣга прислалъ воеводствовать злаго измѣнника, Матвѣя Плещеева 60).

Съ того времени Исторія Ростова представляєть мало замѣчательнаго. Съ водвореніемъ спокойствія въ отечествъ, по воцареніи благословеннаго дома Романовыхъ, Ростовъ остался въ числѣ областныхъ городовъ. Когда Петръ Великій раздѣлилъ государство на губерніи, провинціи и уѣзды, Ростовъ назначенъ былъ уѣзднымъ городомъ Московской губерніи въ провинціи Переславля-Залѣсскаго; въ 1777 году онъ былъ причисленъ къ Ярославскому намѣстничеству и въ послѣдствіи къ Ярославской губерніи, какъ уѣздный городъ.

Остается сказать нѣсколько словъ о Ростовской Епархіи. Начало ея относится ко временамъ Св. Владиміра, и первый Епископъ, Өеодоръ, по свидътельству Нестора, поставленъ отъ Митрополита Леона въ 992 году <sup>61</sup>). Въ числъ послъдующихъ за нимъ Архіереевъ Ростовскихъ мы видимъ угодниковъ Божіихъ: Леонтія и Исаію, Апостоловъ земли Ростовской, прославленныхъ святостію и чудотвореніями; Игнатія, современнаго нашествію Батыеву, миротворца Князей и украсителя Ростовской Соборной Церкви; Іакова, кроткаго и смиреннаго основателя Іаковлевской обители; Өеодора, племянника Преподобнаго Сергія, и, наконецъ, Святителя Димитрія, Боговдохновеннаго писателя житій Святыхъ. Многіе другіе Архипастыри Ростова, не причисленные къ лику Святыхъ, отличались подвигами добродътелей, или ревностнымъ слу-

<sup>60)</sup> Кар. XII, стр. 72, пр. 299 и 300,

<sup>\*1)</sup> Кар. т. І, пр. 468.

женіемъ Церкви и отечеству. Таковъ быль Кирилль, мужъ просвъщенный и добродътельный, котораго льтописцы называють «блаженнымъ и учительнымъ» <sup>62</sup>), врачевавшій раны отечества посль ужаснаго нашествія Батыева; Прохоръ и Ефремъ, записанные, витеть съ Кирилломъ, въ древнихъ рукописныхъ святцахъ между Святыми <sup>63</sup>); Филаретъ, въ послъдствіи Патріархъ Всероссійскій, незабвенный родоначальникъ Царей; Арсеній Мацъевичь, основатель Ярославской Семинаріи, лишившійся сана за неумъстную ревность къ пользамъ церковнымъ.

Съ 1787 года канедра Архіерейская перенесена изъ Ростова въ Ярославль и Архіереямъ назначено именоваться Архіепископами Ярославскими и Ростовскими. Въ тоже время поступила въ Ярославль и ризница Архипастырей Ростовскихъ, заключающая въ себъ много предметовъ, замъчательныхъ по древнему искуству и высокой цънности (4).

<sup>63)</sup> Kap. IV, np. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Въ тёхъ-же святцахъ, о которыхъ упомянуто выше, въ прим. 26.

<sup>\*\*)</sup> Замъчательнъйшія вещи этой ризниды описаны въ приложеніи IV.

## ГЛАВА И.

Соборный храмь Успенія Пресвятыя Богородицы.—Колокольня съ нотнымъ звономъ.—Кремль или Архіерейскій домъ.— Церковь Бориса и Глюба на Княжемъ дворю.

Первый предметь благоговъйнаго поклоненія богомольцевъ въ Ростовъ—Соборный храмъ Успенія Богоматери, древняя святыня Ростовцевъ, которые, какъ Новгородцы за Св. Софію, сражались за Домъ Пресвятыя Богородицы. Первое построеніе сего храма относять ко временамъ Св. Владиміра: лѣтописецъ 1) повъствуеть, что построилъ сію церковь первый Ростовскій Епископъ, Өеодоръ, въ 991 году, что она была дубовая и простояла 168 лѣтъ, при семи Епископахъ: Өеодоръ, Иларіонъ, Леонтіи, Исаіи, Евфремъ, Несторъ и Леонъ. Въ великій пожаръ 1160 года, сія церковь, въ глазахъ современниковъ «чюдна апло и преудивленна, якоже не была и не съмы будетъ ли,» 2) совершенно сгоръла.

Андрей-Боголюбскій вознамърился поставить на мъсто ея каменную, и сталъ копать рвы для основанія, причемъ обрътены были нетлънныя мощи сначала Св. Исаіи, а потомъ и Св. Леонтія. Неизвъстны обстоятельства, почему умедлилось строеніе этого храма, но онъ не былъ еще вполнъ оконченъ,

<sup>1)</sup> Воскресен. лът. ч. 1. стр. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Никонов. льтоп. II, стр. 191.

когда своды, въроятно построенные неискуснымъ зодчимъ, обрушились <sup>а</sup>).

Въ 1213 году, апръля 25, въ четвергъ на Ооминой недъли, В. К. Константинъ Всеволодовичь заложилъ, на мъстъ упадшей церкви, нынъшній великольпный храмъ Успенія. Строеніе шло по тогдашнему времени быстро, и блаженный Епископъ Кириллъ торжественно освятилъ храмъ 2 февраля, 1231 года, въ присутствіи Св.Княз я Василька, перенеся туда мощи Святыхъ Леонтія и Исаіи, остававшіяся со времени пожара 1160 года въ церкви Св. Іоанна Богослова на епископскомъ дворъ 4).

Спустя два вѣка, 21 іюня 1408 года, ужаснѣйшій пожаръ истребиль почти весь городъ Ростовъ. Тогда растопилась крыша соборной церкви (свинцовая), пали внутрь своды и глава (видно соборъ быль тогда одноглавый, а не пятиглавый, какъ нынѣ?), пламень пожралъ иконы и утвари церковныя. Епископъ Григорій возобновилъ церковь, «не пощадњет имьнія своего всего на зданіе церковное,» поправилъ стѣны и своды, намостилъ церковь «деками каменными, и свинцовыми деками лобъ (одинъ?) и комары большія покры,» снабдиль всѣмъ нужнымъ, и освятилъ храмъ 1 октября, 1411 года. «Людіе дивляхуся,—говоритъ лѣтописецъ,—яко въ борзю тако сдълана бысть церковь 5).»

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Карама. т. III, пр. 208.

<sup>4)</sup> Кириловск. авт. въ Синодально библютекв № 351.

<sup>5)</sup> Всв сведенія о пожарт 1408 года и о возобновленіи храма Еписк. Григоріємъ, заимствованы изъ чудесъ Св. Леонтія, помещенныхъ при житіи его (подъ 23 мая) въ старинной рукописной Четь-Минев, находящейся въ библіотект Моск. Дух. Академіи подъ № 73. Пожаръ описанъ такъ: «Нашего ради съгръшеніа, бысть пожаръ великъ на градъ Ростовъ, а погорт мэло не весь градъ. Церковь же сборная святыя Богородица бысть свинцемъ покрыта и растопися весь отъ пожара. Комары же великаа падоша и лобъ церковный позлаченный паде внутрь. Иконы же погортша и ссуды и кузнь разліася; множество-же человъкъ изгорт отъ огня, иніи же въ езерт истопоша и многа бъда бысть за наше съгръшеніе. Еще-же

Храмъ сей, по своему зодчеству одинъ изъ великолъпнъйшихъ въ нашемъ отечествъ, не уступаетъ красою Владимірскому, который послужилъ ему образцемъ и почитался совершенствомъ своего времени. Длина собора отъ западныхъ вратъ до горняго мъста 14 саж., пирина отъ съверныхъ вратъ до южныхъ 9 саж., гысота отъ помоста съ главою и крестомъ 23 саж. Съ съверной, южной и западной стороны примыкаютъ къ нему общирныя паперти, старинной архитектуры, хотя далеко не современныя построенію собора.

Цълый рядъ Святителей Ростовскихъ трудился надъ украшеніемъ Дома Пресвятыя Богородицы: блаженный Епископъ Кириллъ украсилъ его многоцънными иконами, кивотами съ мощами Святыхъ, драгоцънными сосудами и утварью "); Св. Игнатій выстлалъ полъ краснымъ мраморомъ и покрылъ церковь оловомъ "), Епископъ Григорій возобновилъ храмъ послъ пожара 1408 года в). Стънное писаніе на стънахъ церкви и олтаря, сдъланное при Митрополитъ Іонъ Сисоевичъ, было поновляемо при Архіепископъ Самуилъ Миславскомъ и опять возобновлено по прежнимъ рисункамъ въ 1843 году, при протоіереъ Андреъ Тимовеевичъ Тихвинскомъ и церковномъ ста-

Богу насъ наказующу и на ту-же осень прінде поганый Едегей на Рускую землю ратію и много зла сътвори хрестіянскому роду.»

<sup>&</sup>quot;) Въ Кириловск, лѣтописи сказано: «Епископъ Кириллъ украси церковь Богородицы иконами многоцѣнными, ихже нѣсь мощи и сказати, и съ предполы рекше пелены; учини же и кивота 2 многоцѣнна и индитью на Св. трапезѣ, сосуда же и рипидьи и двери церковныя прекрасны, яже наричються златыя на полуденной странѣ, паче-же внесе въ Св. Церковь кресты честныя и многы мощи Святыхъ въ ракахъ прекрасныхъ, въ заступленье и покровъ граду Ростову. «

<sup>7)</sup> Карамз. IV, пр. 182.

в) Каменный помостъ собора, устроенный Еп. Григоріемъ, перенесенъ, по предапію, Патріархомъ Филаретомъ въ Московскій Благовъщенскій Соборъ и замъненъ жельзнымъ. Увъряютъ, что и старинныя врата съверныя и южныя, которыя мы видимъ теперь въ

рость почетночь гражданинь И. В. Хльбниковь. Придъль Св. Леонтія росписань въ новомь вкусь происществіями изъжизни сего Святителя.

Великольпный шестиярусный иконостась, устроенный между 1731-1740 годами, при Архіепископъ Іоакимъ, заключаетъ въ себъ много древнихъ иконъ, украшенныхъ окладами, по большей части, въ недавнее время. Между ними первое мъсто занимаетъ мъстная великолъпная Икона Божіей Матери, чудесно написанная въ XI въкъ, у Преподобнаго Алипія инока и иконописца Печерскаго, который учился живописи и муссіи у Греческихъ художниковъ, строившихъ Соборную Церковь Печерской обители. Въ Патерикъ Печерскомъ находимъ слъдующую повъсть е сей Чудотворной Иконъ: нъкоторый воевода Кіевскій, желая им'єть семь иконъ работы Преподобнаго для созидаемой имъ церкви, поручилъ двумъ монахамъ Печерскимъ просить его объ этомъ трудъ, и далъ имъ на то деньги; но монахи, взявъ деньги и еще вытребовавъ отъ него по два раза значительную сумму подъ предлогомъ, что Преподобный иконописецъ недоволенъ платою, присвоили все это золото себъ, скрыли доски и не сказали ни слова Алипію. Въ последствіи дело открылось, по жалобе воеводы; но когда велено было отыскать скрытыя коварными иноками доски, то, ко всеобщему изумленію, найдены были Св. иконы, чудодъйственно изображенныя на тъхъ дскахъ незримою рукою, къ обличенію клеветы и прославленію угодника Божія. Когда весь Подолъ Кіевскій выгоръль, то сін семь иконъ найдены въ пеплъ сгоръвшей церкви невредимыми, и одна изъ нихъ, Икона Пресв. Богородицы, перенесена Владиміромъ-Мономахомъ въ Ростовъ и поставлена въ Соборной Церкви в). Тамъ она сохранилась невредимою при великихъ

Благовъщенскомъ Соборъ, взяты также изъ Ростовской Соборной Церкви, тъмъже Патріархомъ. На мъдныхъ плащахъ на створахъ этихъ вратъ изображены Ростовскіе Святители. Памяти. Моск. Древи. И. М. Снегирева, стр. 86 и 87.

<sup>\*)</sup> См. въ Патерикъ Печерскомъ житіе Преп. Алипія.

пожарахъ 1160, 1213 и 1408 года, при паденіи перваго каменнаго храма и при грабительныхъ набъгахъ Татаръ и Ляховъ. Сія чудотворная Икона укращается повременно двумя жемчужными ризами съ драгоцънными каменьями, а окладъ сребропозлащенный вокругъ образа устроенъ въ 1701 году Митрополитомъ Іоасафомъ, что видно изъ надписи, въ которой икона сія названа Владимірской, какъ и называется она доселъ, хотя справедливъе было-бы называть ее Владиміровою, по имени Князя, а не города. Положеніе Богоматери и превъчнаго Младенца представляеть нъкоторое сходство съ Владимірскою иконою, находящеюся въ Московскомъ Успенскомъ Соборъ, и служба отправляется та же, съ небольшою толь ко разницею въ тропаръ, который поется такъ: Диесь севтало красуется преславный градъ Роетовъ.

Во время последняго прівзда моего въ Ростовъ, въ первыхъ числахъ іюня 1859 года, сей Св. Иконы-истинно-дивной по происхожденію и по искуству—не было въ Соборъ. Она уносится въ 6-е воскресенье по Пасхъ въ едо Возчатниково Графа Шереметева, въ Борисоглъбскій монастырь и слободы вокругъ него, принадлежащія Графу Панину, и возвращается въ городъ вечеромъ на 9-е воскресенье. Дождавшись этого дня, я былъ свидътелемъ умилительнаго эрълища: 13-го іюня въ субботу, предъ началомъ всенощнаго бдінія, при музыкальномъ звонъ колоколовъ-единственномъ въ Россіи и въроятно во всемъ міръ-маститый и досточтимый старецъ Протојерей. съ духовенствомъ и съ цълымъ народонаселеніемъ города, встръчалъ древнъйшую святыню Ростова, сопровождаемую несмътными толпами народа изъ окрестныхъ селеній. На всъхъ лицахъ изображалась благоговъйная молитва; огромпый храмъ и обширный дворъ вокругъ него-тесно наполнились богомольцами; но не было ни шума, ни разговоровъ, только одни звуки церковныхъ молитьъ раздавались въ воздухъ.

На другой день, въ 9-е воскресенье послъ литургіи, бываеть крестный ходъ вокругь всего города. Но Св. Икона Богородицы не долго остается въ Соборъ: 30 іюня, на память

Преп. Петра Царевича, она приносится въ его обитель, и оттуда;, на плечахъ усердныхъ богомольцевъ, шествуетъ въ Ярославль, гдъ остается до 22 іюля, оттуда въ Великое село и другія селенія, и возвращается въ Соборъ къ 1 августа. Съ 26-го августа начинается послъднее и самое продолжительное путешествіе Св. Иконы: въ заштатный г. Петровъ, въ село Поръчье и другія села, лежащія за озеромъ. Къ 29 октября она приходитъ на память Пр. Авраамія въ Богоявленскую его обитель и на другой день возвращается въ домъ свой.

Въ иконостасъ Собора, по благолъпному древнему искуству замъчательны иконы: 1) мъстный образъ Спасителя, съдящаго на престолъ; 2) храмовый Успенія Пресв. Богородицы; 3) Икона Похвалы Богородицы; 4) Иконы Святителей Исаіи и Игнатія, на концахъ иконостаса; 5) Икона Св. Апостоловъ Петра и Павла съ Петромъ Царевичемъ. — Какъ ръдкости по искуству, нельзя не замътить небольшаго образа Спасителева, окруженнаго 10 малыми образами, на правой сторонъ, подлъ храмовой иконы: онъ писанъ на стеклъ, древнимъ пошибомъ, въроятно на Авонъ, съ ликами на подложенной фольгъ, а предметы втораго плана набраны мозаикомъ изъ разноцвътной минеральной розсыпи. На налоъ, предъ мъстнымъ Образомъ Спасителя, находится небольшая икона Спаса на убрусъ, весьма древняго, превосходнаго письма. Народное преданіе считаетъ ее келейною Святителя Леонтія.

Въ соборномъ олтаръ, въ серебряныхъ ковчегахъ, принадлежащихъ по устроенію къ VII въку, находятся части мощей Святителей и Чудотворцевъ Ростовскихъ, Благов. Князей Ярославскихъ, Св. Лазаря четверодневнаго и многихъ другихъ угодниковъ Божіихъ. Сверхъ того въ квадратной декъ подъ серебрянымъ окладомъ—100 частицъ мощей, собранныхъ Епископ. Досифеемъ въ 1717 году. Царскія врата украшены сребронозлащенною ризою высокой цъны.

«Но сокровище сего Собора не въ злать и мраморъ, —какъ выражается красноръчивый авторъ путеществія по святымъ мъстамъ Русскимъ, —четыре великіе столна поддерживаютъ



## в Рестов-

ря, почиітія, Апообора на цѣ ниши, (удотворжаннымъ 770) призъкъ Илья овъряеть,

воваль въ і—1077). імірскаго, въ Кісво-престоль, достоился преп. Ан-, Ростовь, і первыхъ

о Собора, кеніе Сваи въ нъд-Святителей

и многихъ икоиъ Св. ремя конимона Еп. 13, л. 132 ій, его-же тъ, его-же , Роускаго Преп. Петра Царевича, она приносится въ его обитель, и оттуда;, на плечахъ усердныхъ богомольцевъ, шествуетъ въ Ярославль, гдѣ остается до 22 іюля, оттуда въ Великое село и другія селенія, и возвращается въ Соборъ къ 1 августа. Съ 26-го августа начинается послѣднее и самое продолжительное путешествіе Св. Йконы: въ заштатный г. Петровъ, въ село Порѣчье и другія села, лежащія за озеромъ. Къ 29 октября она приходитъ на память Пр. Авраамія въ Богоявленскую его обитель и на другой день возвращается въ домъ свой.

Въ иконостасъ Собора, по благолъпному древнему искуству замъчательны иконы: 1) мъстный образъ Спасителя, съдящаго на престолъ; 2) храмовый Успенія Пресв. Богородицы; 3) Икона Похвалы Богородицы; 4) Иконы Святителей Исаіи и Игнатія, на концахъ иконостаса; 5) Икона Св. Апостоловъ Петра и Павла съ Петромъ Царевичемъ. — Какъ ръдкости по искуству, нельзя не замътить небольшаго образа Спасителева, окруженнаго 10 малыми образами, на правой сторонъ, подлъ храмовой иконы: онъ писанъ на стеклъ, древнимъ пошибомъ, въроятно на Авонъ, съ ликами на подложенной фольгъ, а предметы втораго плана набраны мозаикомъ изъ разноцвътной минеральной розсыпи. На налоъ, предъ мъстнымъ Образомъ Спасителя, находится небольшая икона Спаса на убрусъ, весьма древняго, превосходнаго письма. Народное преданіе считаетъ ее келейною Святителя Леонтія.

Въ соборномъ олтаръ, въ серебряныхъ ковчегахъ, принадлежащихъ по устроенію къ VII въку, находятся части мощей Святителей и Чудотворцевъ Ростовскихъ, Благов. Князей Ярославскихъ, Св. Лазаря четверодневнаго и многихъ другихъ угодниковъ Божіихъ. Сверхъ того въ квадратной дскъ подъ серебрянымъ окладомъ—100 частицъ мощей, собранныхъ Епископ. Досифеемъ въ 1717 году. Царскія врата украшены сребропозлащенною ризою высокой цъны.

«Но сокровище сего Собора не въ элать и мраморъ, —какъ выражается красноръчивый авторъ путеществія по святымъ мъстамъ Русскимъ, —четыре великіе столпа поддерживаютъ



Преп. Петтуда;, на г славль, гд другія сел 26-го авгу ное путец Порѣчье и приходить тель и на

Въ икон замъчатель на престо на Похвал натія, на і ра и Павл искуству, лева, окру подлъ хра шибомъ, в гъ, а пред цвътной м Образомъ убрусъ, в преданіе с

. .

Въ собо лежащихъ Святителей славскихъ, угодниковт серебряны скоп. Доси бропозлащ

«Но сок выражается мъстамъ Р его славу: мощи четырехъ его Святителей, основание Ростовской Церкви.»

Въ придълъ, занимающемъ собою южную часть олтаря, почиваютъ подъ спудомъ, у южной стъны, мощи Св. Леонтія, Апостола земли Ростовской, а съ наружной стороны Собора на томъ-же мѣстъ устроена небольшая впадина, въ видъ ниши, съ рѣзнымъ изъ камня стариннымъ изображеніемъ Чудотворца Леонтія. Это изображеніе украшено мѣднымъ чеканнымъ вѣнцемъ съ слѣдующею надписью: «въ лѣто 7278 году (1770) приложилъ сей вѣпецъ города Костромы посадской человѣкъ Илья Сидоровъ Серебрениковъ.»—Мѣстное преданіе удостовъряетъ, что здѣсь могила Святителя 10).

Святый Леонтій, монахъ Печерскій <sup>11</sup>), епископствоваль въ Ростовъ во времена В. К. Изяслава 1 (княж. 1054—1077). Онъ былъ, по выраженію Св. Симона, епископа Владимірскаго, первопрестольникъ—въ томъ смыслъ, что первый изъ Кієвопечерскихъ иноковъ возведенъ былъ на епископскій престоль, слъдовательно возведенъ не поэже 1051 г., когда удостоился епископскаго сана и вторый изъ постриженниковъ преп. Антонія—Иларіонъ, Митрополитъ Кієвскій. Прибывъ въ Ростовъ, Леонтій хотя еще нашелъ слъды христіанства послѣ первыхъ

<sup>10)</sup> Въ Москвъ, близь съверозападнаго угла Успенскаго Собора, находится снаружи каменный крестъ и подъ нимъ изображение Святителя Іоны на томъ мъстъ, гдъ Св. мощи его почивали въ нъдрахъ земли, а близъ югозападнаго угла — изображения Святителей Фотия и Кипріана на мъстъ ихъ могилы.

<sup>11)</sup> Въ жити Св. Леонтів, помъщенномъ въ прологъ и многихъ древнихъ Сборникахъ, Святитель сей полагается современникомъ Св. Владиміра (1015) и вмъстъ Патріарха Фотія (880); время кончины его опредъляется въ 993 году. Въ посланіи Св. Симона Еп. Владимірскаго (рукоп. Новгор. Софійской Библіотеки № 503, л. 132 об.) сказано такъ: «Первый Леонтій Епископъ Ростовскій, его-же Богъ прослави нетяѣніемъ и се бысть первый престольникъ. его-же невѣрнія много мучивше, и се третій гражданинъ бысть Роускаго міра, съ онѣма Варягома вѣнчався отъ Христа.»

двухъ Ростовскихъ Епископовъ Өеодора и Иларіона, которые. впрочемъ, вынуждены были удалиться изъ города отъ гоненія язычниковъ, и особенно послѣ Св. Авраамія Ростовскаго. успъвшаго крестить многихъ изъ нихъ и даже основать близъ города монастырь, но нашелъ также и глубокіе слъды язычества, - почему прежде всего рѣшился на подвигъ апостольскій. Чтобы успъшнъе достигнуть цъли, святитель, благовъствуя всъмъ, но встръчая упорное противление со стороны старцевъ и мужей, обратилъ особенное внимание на дътей, собираль ихъ въ церковь, самъ наставляль въ истинахъ спа сительной въры и крестилъ. Закоренълые въ язычествъ родители съ большимъ ожесточеніемъ устремлялись на него и подвергали его мученіямъ и побоямъ; но мученикъ Христовъ не ослабъвалъ въ своемъ трудъ, пока не просвътилъ върою самыхъ своихъ враговъ. Однажды, когда они съ оружіемъ и дреколіемъ собрались вокругъ церкви, гдв онъ поучаль двтей, и положили между собою не только изгнать его изъ города, но и умертвить, - Леонтій, облекшись во вст святительскія одежды, съ крестомъ въ рукахъ и сопутствуемый освященнымъ соборомъ также въ полномъ облачении, явился предъ ними,и язычники, пораженные чуднымъ видъніемъ, поверглись всъ на землю, какъ бы мертвые. Леонтій простеръ къ нимъ слово, исполненное духа и силы: они увъровали во Христа и крестились. Съ того времени своимъ ученіемъ и чудесами Св. Леонтій привлекъ ко Христу многихъ жителей Ростова, и хотя скончался въ миръ (прежде 1077 г.), но тъмъ неменъе заслужиль вынець мученическій вслыдь за двумя Варягами, пострадавшими въ Кіевъ еще прежде за имя Христово 12). Святыя мощи его, погребенныя въ Соборной церкви, тогда еще деревянной, обрътены, вмъстъ съ мощами Св. Исаін, при закладкъ новой каменной церкви, 23 маія, 1164 года, и про-

<sup>12)</sup> Въ изложенів житія Св. Леонтія я слѣдовалъ здѣсь Преосвящ. Макарію. (Исторія Русской Церкви томъ ІІ, стр. 15 и 16, примѣч. 59).

славлены чудотвореніями, изъ которыхъ многія описаны въ древнемъ рукописномъ житіи его. Сообщимъ здѣсь важнѣйшія изъ нихъ: 1) вскоръ по открытіи мощей, въ праздникъ Св. Леонтія, пономарь соборный, отворивъ церковь, къ утренъ, нашель всв свечи зажженными и увидель Святителя, возставшаго изъ гроба и молящагося съ подъятыми къ небу руками. 2) Одинъ изъ клириковъ погасилъ свъчу у гроба Святителя, за что быль наказанъ разслабленіемъ всего тела, глухотою и нъмотою, но въ-посатаствіи испраенъ у раки Св. Леонтія 18). 3) Князь Ростовскій, Іоаннъ Адександровичь, внукъ Константина III, три раза исцелился по предстательству Св. Леонтія: два раза, въ младенчествъ, отъ глазной бользии и въ третій разъ уже женатый, оть «огневицы.» 4) Послъ великаго пожара 1408, при освящении Соборнаго храма, «отъ того праздника въ одинъ мъсяцъ 40 чюдоносныхъ исцъленій бышя, слъпымъ, хромымъ, нъмымъ, сухорукымъ, недужнымъ и разслабленнымъ.» 5) При В. К. Іоаннъ Васильевичъ и Арх, Трифонв, когда въ Русской землъ свиръпствовала бользиь «короста, яже мучаше человъкы и смерти предааше», многіе зараженные получили исцъленіе. 6) Княжескій слуга, Захарія, хотъвшій, посредствомъ дожной клятвы, присвоить себъ церковную землю, быль чудесно наказань и принуждень возвратить преступно-присвоенную имъ землю 14).

Празднованіе Св. Леонтію въ день открытія мощей его уставлено Іоанномъ, Епископомъ Ростовскимъ, (1196—1214) съ благословенія Митрополита Өеодора. Великольная, златал

<sup>13</sup>) Эти два первыя чуда помъщены въ Нак. лът. при описаніи пожара деревянной Соборной церкви въ Ростовъ; ч. іІ, стр. 152.

<sup>14)</sup> Вст эти чудеса, кромт двухъ первыхъ, извлечены изъ житія и чудесъ Св. Леонтія, описанныхъ въ рукописной Четь-Минет Москов. Дух. Академін (см. выше пр. 5). Послъднее чудо: «о отводъ земли,» замъчательное по многимъ отношеніямъ, напечатано въ приложеніяхъ къ сей книгъ, съ соблюденіемъ правописанія подлинника.

рака сего Святителя похищена Поляками въ 1609 году, и съ того времени Святыя мощи чудотворца Леонтія почивають подъ спудомъ; серебряная рака устроена въ 1800 году.

Недалеко отъ гробницы Св. Леонтія, у южныхъ дверей олтаря, ночиваютъ открыто мощи преемника его, Св. Епископа Исаіи, урожденца Кіевскаго, постриженнаго въ Печерской обители при Преподобномъ Өеодосіи. По кончинъ Преподобнаго Варлаама, Игумена монастыря Св. Димитрія, Исаія, по желанію В. К. Изяслава, поставленъ быль на мъсто его Игуменомъ, а оттуда посвященъ въ 1077 году Епископомъ въ Ростовъ, гдъ церковь сиротъла по блаженной кончинъ чудотворца Леонтія. Прибывъ въ Ростовъ, Св. Исаія нашелъ тамъ еще много идолопоклонниковъ и толпы новокрещенныхъ людей. не утвержденныхъ ни въ въръ, ни въ правидахъ жизни. Въ тринадцатильтнее свое Архипастырство онъ имълъ утъщение обратить ко Христу почти всъхъ жителей Ростова, и незадолго до блаженной кончины своей быль утышенъ любовію народною и радостію при встръчь его, когда возвратился изъ Кіева, гдъ присутствоваль на чудесномъ освященіи Печерской церкви. Онъ преставился 15 маія 1090 года, погребень въ тогдашней Соборной церкви, и еще до явленія мощей чтимъ быль своею паствою въ ликъ Святыхъ 15). При заложени В. К. Андреемъ-Боголюбскимъ въ 1164 году каменнаго Собора на мъстъ погоръвшаго дубоваго, обрътены нетлънныя мощи

<sup>15)</sup> Преп. Несторъ автописецъ въ житін Преп. Осодосія Печерскаго замѣчасть о Св. Исаін: «По семъ же христолюбивый Князь Изяславъ, отъ монастыря великаго Осодосія избравъ единаго отъ братіи, иже въ чернеческомъ житін просіявща, Исаію наречена, тогоже изведъ игумина постави оу Святаго Димитріа въ своемъ монастыри, иже послѣди добрыхъ ради нравъ его поставленъ бысть Епископомъ Ростовю граду; и тамо съ Святыми чтутъ его, пріятъ бо отъ Бога чудотвореніа даръ» (рукоп. Патер. Новг. библ. № 502, л. 34). Это писано до открытія мощей Св. Исаіи, потому-что Пр. Несторъ преставился около 1414 года (см. Истор. Русск. Церкви Еп. Макарія, том. П, стр. 423).

Св. Исаін подъ южною стъною. Когда-же Ростовцы стали просить Князя, чтобы распространить основаніе церкви, то, продолжая далье копать тоть же южный ровъ, нашли гробъ, покрытый двумя досками, и въ немъ Св. мощи чудотнорца Леонтія 16). Память Св. Исаін празднуется 15 маія. Серебряная рака мощей его устроена въ 1799.

Напротивъ гробницы Св. Исаіи, у съверныхъ вратъ олгаря почивають открыто нетавнныя мощи Св. Епископа Игнатія. Преемникъ Кирилла учительнаго, Св. Игнатій, вступилъ на еписконскую канедру Ростова изъ Архимандритовъ Аврааміева Богоявленского монастыря, въ 1262 году, и управлялъ епархією 26 льть, въ самое тяжкое время порабощенія Татарскаго. Житіе его мало извъстно 17); изъ льтописей знаемъ мы, что онъ присутствовалъ въ 1274 году на соборъ, созванномъ во Владимірѣ Митрополитомъ Кирилломъ II, для исправленія дъль церковныхъ 18), участвовалъ во всехъ семейныхъ дълахъ Князей, жившихъ въ его время: въ 1271 году погребаль въ Спасскомъ монастыръ Княгиню Марію, вдову и дочь Князей-мучениковъ, въ 1273 году погребалъ въ Соборномъ храмъ Княгиню Өеодору, Татарку, супругу Князя Глъба, а въ 1277 году Князя Бориса Васильковича на лъвой сторонъ собора; въ 1278 году вънчаль въ Ярославлъ Князя Михаила

<sup>16)</sup> Изъ житія Св. Исаін, находящагоск въ Патерикѣ Печерскомъ и во многихъ древнихъ рукописныхъ Сборникахъ. Обрѣтеніе мощей подробно описано въ житіи Св Леонтія.

<sup>17)</sup> Во встать рукописныхъ житіяхъ Св. Игнатія, помѣщенныхъ въ Сборникахъ, описываются только чудеса по кончинѣ его, и списатель житія изъявляетъ удивленіе, что лѣянія Святителя доселѣ не преданы были писапію. См. Четь-Минею, упомянутую выше въ прим. 5.

<sup>18)</sup> Карамъ, томъ IV, примъч. 454. Этотъ Соборъ замъчателенъ по изданнымъ на немъ правиламъ церковнаго благочинія, которыя дотоль была непонятны, «помрачени бо бъяху прежъ сего облакомъ мудрости Еллинскаго языка.»

Гльбовича, съ дочерью Св. Өеодора Чернаго, Князя Ярославскаго <sup>19</sup>). Наконецъ, въ томъ же году похоронилъ честно въ Соборной церкви тъло Князя Гльба, которое черезъ девять недъль ночью изринулъ изъ могилы, по неизвъстной причинъ, и похоронилъ въ Спасскомъ монастыръ, за что отъ Митрополита Кирилла подвергся строгому запрещенію <sup>20</sup>). Примирившись въ послъдствій съ симъ знаменитымъ Пастыремъ земли Русской, Игнатій присутствовалъ на отпъваніи тъла его въ Переславлъ-Залъсскомъ <sup>21</sup>). Послъднимъ, извъстнымъ для насъ дъяніемъ Св. Игнатія, было примиреніе Князей Димитрія и Константина Борисовичей Ростовскихъ, которые, отнявъ Бълозерскій удълъ у двоюроднаго брата своего Михаила, перессорились между собою и едва не дошли до кровопролитія <sup>22</sup>).

Блаженная кончина Святителя Игнатія послѣдовала 28 маія, 1288 года. Онъ одинъ, изъ всѣхъ угодниковъ земли Русской, просіяль нетлѣніемъ и цѣльбоносною силою мощей своихъ еще прежде погребенія, и вовсе не былъ преданъ землѣ, ибо чудеса, явившіяся при самомъ отпѣваніи, побудили клиръ и народъ поставить открыто Святыя мощи на томъ мѣстѣ, гдѣ и донынъ онъ обрѣтаются. Когда тѣло, по древнему обычаю, на одрѣ 23) несено было въ церковь, двѣ

<sup>19)</sup> Никон. лът. III, 54, 58, 63, 65, 66.

<sup>20)</sup> См. выше главу 1, прим. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Митрополить Кирилль скончался въ Переславлъ-Залъсскомъ, исполненный дией и дъяній, 7 декабря, 1280 года, и тамъ быль отпътъ соборомъ Еписконовъ, въ присутствіц Великаго Князя Димитрія Александровича. Тъло его отвезено во Владиміръ, а оттуда въ Кіевъ, гдъ послъдній изъ Митрополитовъ всея Руси, Кириллъ II достойно заключилъ собою длинный рядъ святительскихъ гробницъ въ Софійскомъ Соборъ.

<sup>22)</sup> См. выше въ главъ 1-й.

одръ, и по отпъваніи перекладывать въ гробъ, совершался и поздиве при погребеніи Патріарховъ, какъ видно изъ описанія погребе-

благочестивыя черноризицы видъли Святителя возставшимъ съ одра, возшедшимъ на высоту по воздуху, какъ-бы по лъстницъ, и остановившимся надъ мъстомъ, которое было предназначено для погребенія. Тогда-же исцълился Архимандритъ Стефанъ, прикоснувшійся къ мощамъ сведенною рукою, которая тутъ-же распрямилась. На другой день, когда, по совершеніи литургій и отпъванія, переложили тъло въ гробъ и подали списокъ священниковъ и діаконовъ, посвященныхъ Святымъ Игнатіемъ въ продолженіи жизни его, усопшій Святитель, какъ-бы живой, простеръ руку и принялъ свитокъ 24). Память Св. Игнатія празднуется 28 маія. Серебряная рака мощей его устроена въ 1795 году.

Близь югозападнаго угла Собора почиваеть подъ спудомъ Святый Оеодоръ, первый Архіепископъ Ростовскій. Отецъ его Стефанъ, родной братъ Преподобному Сергію Радонежскому, имълъ двухъ сыновей, Климента и сего Оеодора, называвшагося въ міръ Іоанномъ. Юный Іоаннъ былъ любимцемъ и ученикомъ дяди своего, Сергія, и постриженъ имъ на четырнадцатомъ году отъ рожденія. Святый Алексій Митрополитъ поставилъ его Игуменомъ новаго Симоновскаго монастыря. Великій Князъ Димитрій Донской избралъ его своимъ духовникомъ и въ 1383 году послалъ его по дъламъ церкви въ Царьградъ, гдъ Патріархъ Нилъ, полюбивъ добродътельнаго инока, утвердилъ его Архимандритомъ Симонов-

нія Патріарха Іосифа, въ письмѣ Царя Алексія Михаиловича къ Никону. (См. начертаніе жизни и дѣяній Патр. Никона, соч. Архимандрита Аполлоса, изданіе 4-е, стр. 109).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Въ древнемъ житіи Св. Игнатія, помъщенномъ въ той древней рукописной Минеъ, о которой мы выше говорили, это чудесное обстоительство описано такъ: «На утріе же сотвориша обычную службу и пъніе, и егда вложиша и въ гробъ и даша ему свитки, ихже святи въ животъ своемъ пресвитеры и діаконы,—и простеръ руку пріятъ яко живъ.»

ской обители. Въ 1389 году Феодоръ вторично посланъ былъ въ Царьградъ, съ дарами отъ Великаго Князя къ Патріарху, для разрѣшенія спора Купріана и Пимена о Московской митрополіи, причемъ Феодоръ держалъ сторону Купріана <sup>25</sup>). Въ Царьградъ Патріархъ Нилъ рукоположилъ Феодора Архіепископомъ въ Ростовъ, гдъ до того времени были Епископы. Послъ пятилътняго управленія епархією, Св. Феодоръ преставился 28 ноября, 1395 года <sup>26</sup>).

Рядомъ съ гробницею Святаго Оеодора, вдоль южной ствны собора, погребены Митрополиты: Варлаамъ I, получившій санъ сей отъ перваго Патріарха Іова; Іона II, предрекшій судьбу Отрепьева; Кириллъ IV, управлявшій церковію въ смутное время Самозванцевъ и Междуцарствія, искавшій покоя въ уединеніи, но снова принужденный возвратиться на свою каеедру, во время плъна знаменитаго своего преемника: Варлаамъ II, вънчавшій на царство Царя Михаила Оеодоровича и скончавшійся при встръчь мощей Св. Филиппа; Іона III Сисоевичъ, мъстоблюститель Патріаршаго престола во время добровольного заключенія Никона въ любимой его обители, управлявшій Ростовскою Епархіею сорокъ лъть и устроившій свою Митрополію до самаго цвътущаго состоянія. Напротивъ, по съверной стънъ, погребены: Митрополитъ Іоасафъ II Лазаревичъ, поставленный последнимъ Патріархомъ Адріаномъ, и Архіепископъ Іоакимъ, а между столпами Епископъ Аванасій.

При видъ сихъ знаменитыхъ гробницъ, нельзя не вспомнить трехъ отсутствующихъ здъсь Митрополитовъ Ростов-

<sup>25)</sup> Въ Историческихъ Актахъ, изданныхъ Археографическою Коммиссіею (1, 252) помъщена тавуларьская (заемная) грамота, данная въ Царьградъ Митр. Купріаномъ и Арх. Оводоромъ.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Краткая Церковная Рос. Истор. Митр. Платона, изд. 2-е. т. 1, стр. 218, 223 и 241.—Словарь Росс. Святыхъ. 1836, стр. 279.

скихъ: Св. Димитрія, знаменитаго Филарета Романова и несчастного Арсенія Мацфевича. Удаляясь отъ славы человъческой, Св. Димитрій избраль себѣ уединенную гробницу въ убогой тогда обители Св. Іакова: тамъ почилъ онъ, тамъ и прославился, прославивъ собою и мъсто своего покоя. Знаменитый сродникъ Царей, невольный постриженникъ при Годуновъ, возведенный въ-послъдствіи на канедру Митрополіи Ростовской, безтренетно встрътившій враговъ и измънниковъ въ семъ самомъ храмъ, страдалецъ въ Польскомъ плънъ за отечество и, наконецъ, Патріархъ всея Россіи при державъ благословеннаго его сына, Филаретъ почилъ въ первопрестольномъ Московскомъ храмъ Усценія Богоматери. А здоподучный Арсеній, неутомимый и непреклонный поборникъ Православія и обличитель расколовъ, за неумфренную ревность о пользахъ церкви лишенный сана и даже монашества, оставиль прахъ свой въ странъ изгнанія.

Подъ сводами Соборнаго олтаря семейная усыпальница Князей Ростовскихъ. Здѣсь подъ самымъ олтаремъ погребены мощи Св. Родоначальника Князей Ростовскихъ, Князя Василька Константиновича—самое приличное мѣсто для мощей Князя-мученика, вапечатлѣвшаго своею кровію вѣрность вѣрѣ и отечеству! Рядомъ съ нимъ погребена мать его, достойная супруга Константинова, Княгиня Анна Мстиславовна, въ иночествѣ Агаеія. Ближе къ сѣверной стѣнѣ погребенъ Князь Борисъ Васильковичъ, скончавшійся въ ордѣ послѣ сорокалѣтняго княженія, въ самое тяжкое порабощеніе Россіи, супруга его урожденная Княжна Муромская, сыновья его, Димитрій и Константинъ, внуки и правнуки. Въ сѣверозападномъ углу, уединилась гробница, чуждой имъ по происхожденію, супруги Глѣбовой, Татарки, Княгини Өеодоры 27).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Теперь нѣтъ входа въ усыпальницу. Но старожилы Ростовскіе еще помнять, что прежде была дверь туда изъ придѣла Св. Леонтія.

Много бурей пронеслось надъ древнимъ соборнымъ храмомъ Ростова! Татары нѣсколько разъ грабили его сокровища, но не коснулись святыни. Ляхи, болѣе жадные и неистовые, вмѣстѣ съ Переславскими измѣнниками, ворвались во храмъ, обагрили его кровію православныхъ, схватили необоримаго въ вѣрности Митрополита Филарета и ограбили сокровища церковныя. Лѣтописецъ поминаетъ между прочимъ о похищеніи златой раки Святителя Леонтія 28) и великолѣпной иконы того-же угодника, которую грабители поднесли гнусной женѣ двухъ самозванцевъ, Маринъ 29).

Въроятно, въ слъдствіе этихъ ограбленій соборная ризница не представляєть предметовъ глубокой древности, кромѣ старинныхъ деревянныхъ сосудовъ и полуставрія или крестчатыхъ ризъ, приписываємыхъ Чудотворцу Леонтію. Впрочемъ, есть нѣсколько предметовъ, хотя не очень древнихъ, но достойныхъ вниманія, какъ-то: 1) Покровъ на раку Св. Леонтія, съ изображеніемъ сего Святителя, шитый золотомъ по шелковой матеріи въ 1514 году. 2) Напрестольный крестъ, позлащенный и осыпанный жемчугомъ — вкладъ Царя Михаила Өеодоровича 7131 (1623) году. 3) Плащаница, шитая золотомъ при Митрополитъ Варлаамѣ въ 7145 (1637). 4) Серебряная чаша, устроенная тщаніемъ того же Митрополита въ 7142 (1634). 5) Потиръ и дискосъ позлащениые, вкладъ Митрополита Іоны Сисоевича въ 7175 (1667). 6) Евангеліе, вкладъ его-же въ 7193 (1685). 7) Напрестольный крестъ съ

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) «Раку чюдотворцову Леонтьеву златую сняша и разсъкоша по жеребьемъ, казну жъ церковную всю, и Митрополичью и градскую, пограбиша, и церкви Божія раззориша.» Ник. лът. VIII, 103 и 104.

<sup>2°)</sup> Нѣмцевичъ пишетъ, что золотое изванніе Св. Леоптія, доставшееся Сапѣгъ, а отъ него подаренное Маринъ, Русскіе цѣниля въ 50 т. тогдашнихъ рублей. Кар. т. XII, пр. 299. Вѣроятно это была крышка съ той же золотой раки, съ рельефпымъ на ней изображеніемъ Святителя.



построися монастыря монастыря михь родитемихь Гаковъ, мать діакь въ мих престав-

вамъчательна подбору котовъ тринад-Ростовъ при риъ Флоромъ вылить въ **ж**тъ въ 7190 Вывается такъ н постъ), пядовъ, прочіе Сположены въ тые настроя Тисанныя, но редаются звоъ настроевъ: **Д**рьевс**кій**, на-**А**рхіепис**ке**па **ви** настрой тужитъ оснопересьчкой; тари ударяють настров слы-🖿 те Богу на-Въ недавнее трой, который **е**благозвучн**ая** 

Много бурей пронеслось надъ древнимъ соборнымъ храмомъ Ростова! Татары нѣсколько разъ грабили его сокровища, по не коснулись святыни. Ляхи, болѣе жадные и неистовые, вмѣстѣ съ Переславскими измѣнниками, ворвались во храмъ, обагрили его кровію православныхъ, схватили необоримаго въ вѣрности Митрополита Филарета и ограбили сокровища церковныя. Лѣтописецъ поминаетъ между прочимъ о похищеніи златой раки Святителя Леонтія 26) и великолѣпной иконы того-же угодника, которую грабители поднесли гнусной женѣ двухъ самозванцевъ, Маринъ 29).

Въроятно, въ слъдствіе этихъ ограбленій соборная ризница не представляєть предметовъ глубокой древности, кромъ старинныхъ деревянныхъ сосудовъ и полуставрія или крестчатыхъ ризъ, приписываемыхъ Чудотворцу Леонтію. Впрочемъ, есть иъсколько предметовъ, хотя не очень древнихъ, но досгойныхъ вниманія, какъ-то: 1) Покровъ на раку Св. Леонтія, съ изображеніемъ сего Святителя, шитый золотомъ по шелковой матеріи въ 1514 году. 2) Напрестольный крестъ, позлащенный и осыпанный жемчугомъ — вкладъ Царя Михаила Феодоровича 7134 (1623) году. 3) Плащаница, шитая золотомъ при Митрополитъ Варлаамъ въ 7145 (1637). 4) Серефряная чаща, устроенная тщаніемъ того же Митрополита въ 7142 (1634). 5) Потиръ и дискосъ позлащениые, вкладъ Митрополита Іоны Сисоевича въ 7175 (1667). 6) Евангеліе, вкладъ его-же въ 7193 (1685). 7) Напрестольный крестъ съ

<sup>28) «</sup>Раку чюдотворцову Леонтьеву златую сняша и разсъкоша по жеребьемъ, казну жъ церковную всю, и Митрополичью и градскую, пограбиша, и церкви Божія раззориша.» Ник. лът. VIII, 103 и 104.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Нѣмцевичъ нишетъ, что золотое изванніе Св. Леонтія, доставшееся Сапѣгъ, а отъ него подаренное Маринѣ, Русскіе цѣнили въ 50 т. тогдашнихъ рублей. Кар. т. XII, пр. 299. Вѣроятно это была крышка съ той же золотой раки, съ рельефпымъ на ней изображеніемъ Святителя.



• • • . :

надинсью: «7198 (1690) года августа въ 4 день построися сей животворящій кресть съ мощами Чудова монастыря Архимандритомъ Іоасафомъ Лазаревичемъ по своихъ родителъхъ, по супругъ своей Гулитъ, по дътяхъ своихъ Іаковъ, Оеодоръ и Василіи Ивановыхъ, и что Василій былъ діакъ въ серебряной палатъ въ верху а кто помянетъ сихъ преставшихся, и самъ помяновенъ будетъ отъ Бога.»

Колокольня соборная, древняго построенія, замъчательна по своей одноярусной формъ и по особенному подбору колоколовъ для музыкальнаго звона. Всъхъ колоколовъ тринадцать: первый Сысой въ 2000 п., вылить въ Ростовъ при Митрополить Іонь въ 7197 (1689) году, мастеромъ Флоромъ Терентьевымъ; второй поліелейный въ 1000 п., вылить въ 7191 (1683) году: третій Лебедь въ 500 п., вылить въ 7190 (1682) году: четвертый Голодарь въ 140 п. (называется такъ потому, что употребляется для звона въ великій постъ), пятый въ 80, шестой въ 30, седьмой въ 20 пудовъ, прочіе шесть малыхъ безъ означенія въса. Всь оне расположены въ одинъ рядъ. Звоиъ производится на три различные настроя по особымъ нотамъ, которыя въ старину были писанныя, но въ-последствии затеряны, и съ того времени передаются звонарями другь другу со слуху. Названія этихъ настроевъ: Іонинскій, Акимовскій и Дашковскій, или Егорьевскій, напоминаютъ Митрополита Іону Сысоевича, Архіепископа Іоакима и Епискона Георгія Дашкова. — Первый настрой одинъ переводъ колоколовъ, безъ пересъчки, служитъ основаніемъ для остальныхъ настроевъ; второй — съ пересъчкой; третій—также съ перестчкой, при которой звонари ударяють во всь колокола въ одинъ край. При второмъ настроъ слышатся какъ-бы слова старивнаго кошцерта: Пойте Богу нашему, а при третьемъ пъснь: Съ нами Богъ. — Въ недавнее время придуманъ звонарями еще четвертый настрой, который они называють Килязинскиль: странцая и неблагозвучная смъсь изъ трехъ старинныхъ звоновъ!

Много бурей момъ Ростова! по не коснулис вмъстъ съ Нере обагрили его кр върности Митре ковныя. Лътопи элотой раки С того-же угодни двухъ самозван

Въроятно, въ не представляе ринныхъ дереватыхъ ризъ, при есть нъсколько стойныхъ внимасъ изображение ковой матеріи злащенный и о Феодоровича 74 томъ при Митр бряная чаща, у 7142 (1634). 5 трополита Іоні вкладъ его-же

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) «Раку чюде жеребьемъ, кази пограбища, и цеј

<sup>29)</sup> Ифицевичт ставшееся Сапът въ 50 т. тогдан была крышка с изображеніемъ С

надинсью: «7198 (1690) года августа въ 4 день построися сей животворящій кресть съ мощами Чудова монастыря Архимандритомъ Іоасафомъ Лазаревичемъ по своихъ родительхъ, по супругъ своей Іулитъ, по дътяхъ своихъ Іаковъ, Осодоръ и Василіи Ивановыхъ, и что Василій былъ діакъ въ серебряной палатъ въ верху а кто помянетъ сихъ преставшихся, и самъ помяновенъ будетъ отъ Бога.»

Колокольня соборная, древняго построенія, замъчательна по своей одноярусной формъ и по особенному подбору колоколовъ для музыкальнаго звона. Всъхъ колоколовъ тринадцать: первый Сысой въ 2000 п., вылить въ Ростовъ при Митрополить Іонь въ 7197 (1689) году, мастеромъ Флоромъ Терентьевымъ; второй поліслейный въ 1000 п., вылить въ 7191 (1683) году: третій Лебедь въ 500 п., вылить въ 7190 (1682) году; четвертый Голодарь въ 140 п. (называется такъ потому, что употребляется для звона въ великій постъ), пятый въ 80, шестой въ 30, седьмой въ 20 пудовъ, прочіе щесть малыхъ безъ означенія въса. Всъ оне расположены въ одинь рядь. Звонь производится на три различные настроя по особымъ нотамъ, которыя въ старину были писанныя, но въ-посабдетвій затеряны, и съ того времени передаются звонарями другь другу со слуху. Названія этихъ настооевъ: Іонинскій, Акимовскій и Дашковскій, или Егорьевскій, напоминають Митрополита Іону Сысоевича, Архіепископа Іоакима и Епискона Георгія Дашкова. — Первый настрой одинъ переводъ колоколовъ, безъ пересъчки, служитъ основаніемъ для остальныхъ настроевъ; второй — съ пересъчкой; третій—также съ пересъчкой, при которой звонари ударяютъ во всъ колокола въ одинъ край. При второмъ настроъ слышатся какъ-бы слова старивнаго концерта: Пойте Богу нашему, а при третьемъ пъснь: Съ нами Богъ. — Въ недавнее время придуманъ звонарями еще четвертый настрой, который они называють *Килязинскили*ь: странная и неблагозвучная смысь изъ трехъ старинныхъ звоновъ!

Подл'в самаго Собора каменная общирная ограда, въ видъ Кремля <sup>80</sup>) съ десятью круглыми башнями и съ крытою галлереею по стънъ, окружаетъ собою Ростовскій Архіерейскій домъ, громадно и великолъшно построенный Митрополитомъ Іоною, во время долгаго его Архипастырства.

Во внутренности сего Кремля находится пять церквей: 1) церковь Воскресенія Христова, надъ вратами, ведущими изъ Кремля къ Собору. Построена и украшена стѣннымъ письмомъ при Митрополитѣ Іонѣ. Храмъ отдѣляется отъ олтаря каменною стѣною, замѣняющею иконостасъ, и на этой стѣнѣ вставлялись въ ниши двѣ мѣстныя иконы. Стѣнная иконопись сохранилась превосходно. На стѣнахъ церкви изображены страданія Христовы, а въ окружной паперти видѣнія изъ Апо-калипсиса. — Самыя врата, находящіяся подъ церковью, замѣчательны по старинному устройству и по эмблеммамъ, на нихъ изображеннымъ ві).

- 2) По правую сторону вороть, ближе къ съверозападному углу Кремля, находится церковь Одигитріи, построенная при Митрополить Іоасафъ. Стъны выбълены и украшены, вмъсто иконописи, лъпною работою. Иконостасъ, съ двумя иконами, еще существуетъ. Замъчательна храмовая икона, на которой Спаситель-младенецъ, въ стоячемъ положеній, возлагаетъ вънецъ на главу Пречистой Своей Матери.
  - 3) Недалеко отъ западныхъ вратъ Кремля, близь стъны,

во) Названіе Кремля придается въ Ростовъ не только Архіерейскому дому, обнесенному стъною съ башиями, но и всему пространству внутренней части города, окруженной землянымъ валомъ и заключающей въ себъ: Соборъ, Архіерейскій домъ. Рождественскій дъвичій монастырь, нъсколько приходскихъ церквей и гостиный дворъ.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Такъ, напр.. изображенъ подсолнечникъ съ надписью: безъ солица бы азъ ничтоже быль. Подъ изображеніемъ колокола подписано: звонь его не для него самаго. Всъхъ эмблемиъ 64, изъ коихъ многія стерлись.

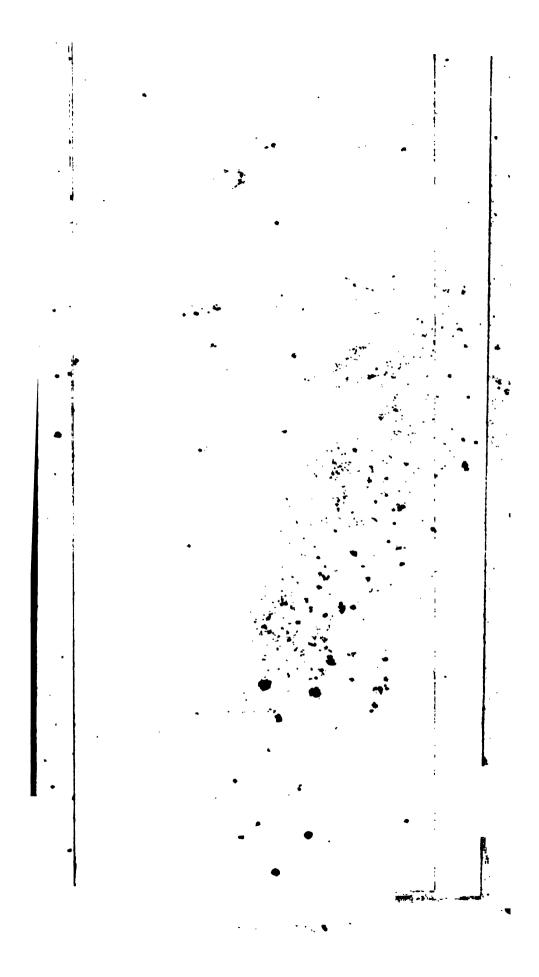



.

возвышается древній храмъ Св. Іоанна Богослова, существовавшій еще въ давнія времена Ростовскаго княженія за), но вновь отстроенный и росшисанный при Митрополить Іонь. Здісь также иконостасъ заміненъ каменнымъ, росписаннымъ простінкомъ, съ містами для двухъ иконъ. Площадь амвона возвышена на пять ступеней. Надъ крылосами устроены шатры, різные изъ камня, вычурной работы, на міздныхъ столбахъ. Подобные же навісы устроены надъ Царскими вратами и на горнемъ мість. Олтарь, какъ и въ прочихъ храмахъ Кремля, разділенъ на три полукружія: въ среднемъ, на горнемъ мість, изображены Святители, въ правомъ—Преподобные; въ лізвомъ—діаконы, вокругъ жертвенника. Храмовая икона Св. Іоанна Богослова, отличной работы, поставлена въ Соборт на южной стіть, недалеко отъ раки Св. Өеодора.

- 4) На южной сторонъ стоитъ церковь Св. Григорія Богослова, уже внъ стъны Кремля, но соединяясь съ нею переходами келлій; входъ въ нее закладенъ, изъ опасенія вътхости сводовъ, и иконостасъ давно уничтоженъ. Это прежде бывшій монастырь Григорьевскій, гдъ постриженъ Св. Стефанъ Пермскій <sup>33</sup>).
- 5) Лучше другихъ храмовъ сохранилась смежная съ Архіерейскимъ домомъ церковь Всемилостиваго Спаса, служившая крестовою церковью Ростовскимъ Архипастырямъ. Она построена въ 1675 году Митрополитомъ Іоною. Впутренность сего храма необыкновенно величественна. Площадь амвона

<sup>32)</sup> Въ Кирил. лътои. (Синодальн. Библ. № 351), повъствуется о перенесеній въ 4231 году мощей Св. Леонтія изъ сей церкви въ Соборную. Здъсь же была и обитель Іоанновская, которой Игуменъ Тарасій въ 1289 году поставленъ Епископомъ Ростовскимъ.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Степени, книга 594. Ростовская актонись подъ 1396 годомъ.

поднята надъ помостомъ церкви на 8 ступеней и отдълена пятью арками, опирающимися на круглыхъ каменныхъ позолоченныхъ столбахъ. Иконостасъ замъняется каменною стъною, украшенною, также какъ и прочія стъны церкви, великольпною иконописью. На этой росписанной стънъ уцълъли еще двъ рамы для мъстныхъ иконъ. На горнемъ мъстъ устроено Архіерейское съдалище подъ каменнымъ навъсомъ, поддерживаемымъ четырьмя витыми колоннами.

Въ этомъ храмъ выставлено было тело Св. Димитрія по блаженной его кончинъ, въ ожиданіи достойнаго друга его, Митрополита Стафана Яворского, желавшого отдать последній долгь почившему Святителю и погребсти его, недолго долженствовавшаго оставаться въ нъдрахъ земли. Смежны съ симъ храмомъ Архіерейскіе покон; часть ихъ, извѣстная теперь подъ именемъ дома Самуилова 34), служила послъднимъ жилищемъ Св. Димитрію. Мъсто, гдь были келы Св. Димитрія, стоитъ безъ крыши, и тераса, составлявшая своды нижняго яруса, во многихъ мъстахъ провадилась. Въ этомъ домъ находится Бълая палата, квадратная, въ 8 саженъ, украшенная ибкогда, но всемъ стенамъ, ленною работою, которой остатки кой-гдв еще видны. Своды палаты поддерживаются по срединъ одинмъ четвероугольнымъ столномъ. Здъсь Св. Димитрій угощаль транезою Великаго Петра. Подль Бълой Палаты, длинная комната съ ходомъ въ подвалъ, называется отдаточною; отсюда, въроятно, отпускались напитки къ столу.

Другое зданіе Архіерейскаго дома, накогда соединенное съ первымъ крытыми переходами, стоитъ теперь отдально. Въ верхнемъ яруст его помащалась прежде Криския Палата,

<sup>34)</sup> Архісрейскій домъ, прежде двух-этажный, передъланъ при Архіси. Самуилъ Миславскомъ, надстроившемъ третій этажъ. Эта пристройка и теперь еще замътна по разности кирпичей.

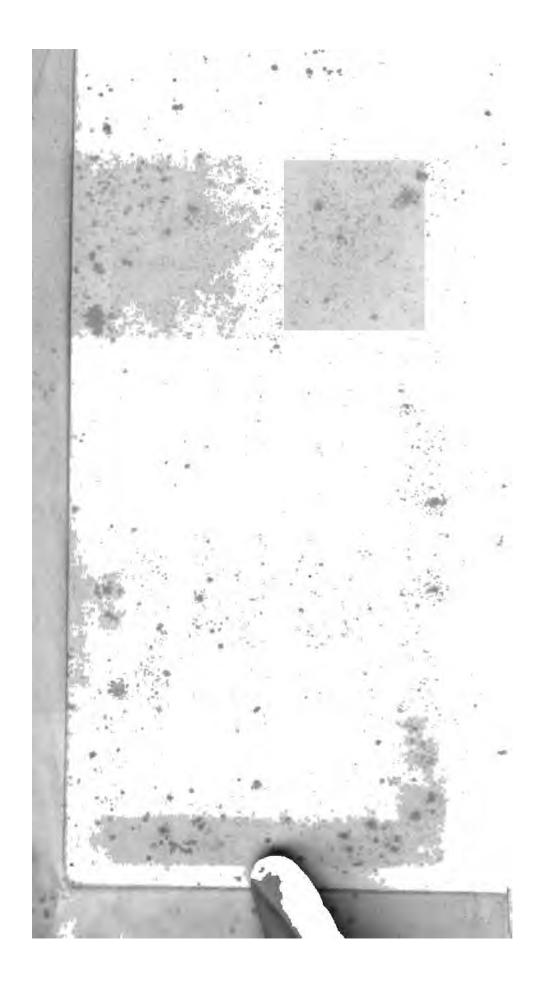

расписанная по стъпамъ изображеніями Святителей Ростовскихъ. Теперь она уже не существуетъ: верхній этажъ по ветхости сломанъ, а нижній покрыть крышею и обращенъ въ кладовыя <sup>25</sup>).

Нельзя безъ грусти смотръть на сапустъніе и разрушеніе этихъ величественныхъ зданій, такъ заботливо воздвигнутыхъ и украшенныхъ попечительными Архипастырями Ростова, такъ безжалостно предоставленныхъ разрушенію по перенесеніи Архіерейской кабедры въ Ярославль 36). Но теперь и для этихъ древнихъ стънъ настаетъ время новой жизни: есть надежда, что будетъ возобновлено, по крайней мъръ, главное зданіе съ церковью Спаса 37).

По близости у южной стѣны Кремля, видны развалившіяся основанія какаго-то зданія, совершенно отличныя отъ прочихъ построекъ, да и самая стѣна складена иначе. Мѣстное преданіе утверждаетъ, что тутъ были терелій Килжескіг, и

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Если храмы Кремля и переходы по стънамъ его еще сохрапились до сихъ поръ отъ совершеннаго разрушенія, то зеф почитатели старины должны благодарить за это от. Протоіерея А. Т. Тихвинскаго, который, несмотря на отсутствіе всякихъ способовъ, прилагаетъ неусыпное понеченіе о поддержаній этихъ древнихъ зданій.

<sup>37)</sup> Въ недавнее время предположено возобновить Архіерейскій домъ и перепести сюда духовное училище изъ Борисоглабскаго монастыря. Говорятъ, что и смъта построекъ уже составлена.

это подтверждается близостію Борисоглабовской церкви, которая была на дворъ Килжомъ, а теперь находится внѣ Кремля, у югозападнаго угла его.

Храмъ Св. Мучениковъ Бориса и Глѣба, одинъ изъ древнѣйшихъ въ Ростовъ, заложенъ мудрымъ Константиномъ въ 1214 г, и освященъ въ его присутствіи Блаженнымъ Епископомъ Кирилломъ 25 августа, 1218 года зе). Строеніе продолжалось не болѣе четырехъ лѣтъ—рѣдкость въ тогдашнее время! Въ послъдствіи эта церковь совершенно перестроена.

<sup>28)</sup> Въ Ростовской лът. описано такъ: «Священа бысть церковь Святою мученику и страстотерицю Бориса и Глъба въ Ростовъ Епископомъ Кирилломъ августа въ 25 день, ту сущу В. К. Константину съ благородными дътъми, Василькомъ и Всеволодомъ и Володимеромъ и со всъми боляры, и створи пиръ, и учреди люди, и многу милостыню створи: тако бо бъ обычай того блаженнаго Княза.»

### ГЛАВА Ш.

Зачатівескій Спасо-Іаковлевскій Стасу опигіальный монастырь.

Іаковлевскій монастырь находится при вывадь изъ Ростова, близь Московской заставы, на илоскомъ берегу Ростовскаго озера, и привлекаеть къ себъ усердныхъ богомольцевъ святынею мощей угодниковъ Божіихъ, Епискона Іакова и новоявленнаго чудотворца, Митрополита Димитрія.

Св. Іаковъ, Епископъ Ростовскій посвященъ въ сей санъ Митрополитомъ Пименомъ въ 1386 году <sup>1</sup>). Онъ не долго архинастырствоваль, потому что Ростовцы, поверивъ клеветь противу чистой и добродътельной его жизни, изгнали его изъ города и самовольно лишили Епископской власти. Кроткій Святитель удолился на берегь озера Неро, въдвухъ верстахъ отъ города и тамъ построилъ себъ уединенную хижину. Вскоръ стали стекаться къ нему многіе изъ преданныхъ ему гражданъ, а нъкоторые пожелали и поселиться при немъ; тогда Іаковъ построиль деревянныя кельи для братій и деревянную церковь во имя Зачатія Св. Анны. Такъ положено основаніе Іаковлевскому монастырю. Хотя потомъ Ростовцы, почувствовавъ свое заблужденіе, раскаялись предъ Святителемъ, невинно ими оскорбленнымъ, и просили его возвратиться; но праведникъ, отягченный старостію, не захотъль оставить своей уединенной обители, гдв и преставился 27 ноября, 1392 годз <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> См. въ прилож. спискъ Архіереевъ Ростовскихъ.

<sup>2)</sup> Словарь о Россійскихъ Святыхъ, 1836, стр. 125.

Обитель, имъ основанная, оставалась незначительною и убогою до явленія въ ней другаго угодника Божія и великаго свътильника земли Русской, Св. Димитрія.

Свят. Димитрій родился въ декабръ 1651 года, въ небольшомъ городкъ Макаровъ (за 50 в. отъ Кіева), гдъ отецъ его. Савва Туптало, быль полковымь сотникомъ. При крещеніи онъ названъ Даніиломъ. Получивъ образованіе съ начала въ родительскомъ домъ, а потомъ въ школахъ Кіевскаго Богоявленского монастыря, гдъ нынъ Духовная Академія, онъ постриженъ на осьмнадцатомъ году своего возраста 9 іюля. 1668 года, въ Троицкомъ Кирилловскомъ монастыръ и нареченъ Димитріемъ. Добродътельная жизнь, ученость и красноръчіе вскоръ прославили юнаго инока; и Лазарь Барановичь, Архіепископъ Черниговскій, назначиль его проповъдникомъ при канедральномъ своемъ Соборъ, гдъ Св. Димитрій отправляль сію должность два года. После того онь проповедываль въ Вильнъ, Слуцкъ и другихъ мъстахъ; наконецъ переселился въ Батуринъ, гав было тогда пребывание Гетмановъ Малороссін. Въ Батуринъ Димитрій быль Игуменомъ сначала Преображенского, а потомъ Николаевского Крупитского монастыря <sup>8</sup>).

Около 1684 года Архимандритъ Печерской Лавры, Варлаамъ Яссинскій (бывшій въ послъдствіи Митрополитомъ Кіевскимъ), убъдилъ его переселиться въ Лавру и поручилъ ему составленіе, исправленіе и изданіе житій Святыхъ, или Че-

занятій уединенную келлію, которую въ дневныхъ своихъ запискахъ называютъ скитомъ. Это малое зданіе, тщательно сберегаемое во время гетманства Гр. Разумовскаго, въ послъдствіи обветшало и продано Батурпискому помъщику П. И. Прокоповичу. Оно и теперь существуетъ при учрежденной г. Прокоповичемъ Школъ Пчеловодства, служа для сбереженія меда и воска. Стъны келліи дубовыя, внутри расписаны были вътками и цвътами, что и теперь еще замътно.

тіихъ-Миней. Не безъ страха принялся Димитрій за необъятный трудъ, за который почти безплодно прежде него принимались Петръ Могила, Митрополитъ Кіевскій, и Иннокентій Гизель, Архимандритъ Печерскій, — трудъ, для котораго не было и пособій, потому что рукописныя житія Святыхъ, виъстъ съ другими книгами, погибли при опустошеніи Кіева Татарами и Ляхами. Около четырехъ лътъ трудился Димитрій надъ первою частію сихъ Миней, заключающею въ себъ сентябрь, октябрь и ноябрь мъсяцы, которая окончана имъ въ Батуринскомъ Николаевскомъ монастыръ и напечатана въ 1689 году, подъ собственнымъ его надзоромъ, въ типографіи Печерской Лавры. Въ 1695 году вышла вторая, а въ 1700 третія часть Миней.

Между тъмъ Димитрій быль призванъ Провидъніемъ къ труду Архипастырства; въ 1701 году Императоръ Петръ I призвалъ его въ Москву и назначилъ Митрополитомъ Тобольскимъ и Сибирскимъ, но изъ уваженія къ слабости здоровья дозволилъ остаться въ Москвъ. Вскоръ скончался Митрополитъ Ростовскій, Іоасафъ, и Димитрій назначенъ на его мъсто 4 генваря, 1702 года.

Въ Ростовъ предстояло обширное поприще для неусыпной дъятельности Святителя. Въ духовенствъ нашелъ онъ мало просвъщенія, и, желая приготовить для Церкви способнъйшихъ служителей, онъ завелъ въ Ростовъ первые классы Семинаріи, самъ надзиралъ за успъхами учениковъ, самъ объяснялъ имъ Священное Писаніе, а иногда въ небытность учителя самъ даже обучелъ ихъ. Для вразумленія же священниковъ своей паствы, онъ написалъ и разослалъ имъ два окружныхъ посланія.

И въ паствъ своей онъ нашелъ много зловредныхъ расколовъ, разсъваемыхъ Брынскими старовърами. Ревностно противодъйствуя этому злу, Святитель часто объъзжалъ свою епархію, проповъдуя повсюду и привлекая отпадшихъ чадъ Церкви. Для сей же цъли написалъ онъ Розыскъ о раскольнической Брынской въръ», который разосладъ при окружномъ своемъ посланіи ко всёмъ священникамъ своей паствы.

Пастырскіе труды и подвиги не могли отвлечь неутомимаго подвижника вѣры и благочестія отъ прежняго великаго труда его: въ Ростовѣ окончилъ онъ послѣднюю часть Четіихъ-Миней и отослалъ ее въ Кіевъ, гдѣ она напечатана была въ 1705 году. Такъ въ теченіи 20 лѣтъ совершенъ безсмертный трудъ, по видимому недоступный силамъ одного человѣка.

Сочиненія Святителя Димитрія: пропов'єди, поученія, трактаты богословскіе, духовныя псалмы и п'єсни, записки и проч. неизчислимы <sup>4</sup>). Онъ началъ было собирать библейскую исто-

<sup>4)</sup> Списокъ сочиненій Святителя Димитрія помъщенъ въ Словаръ духовныхъ писателей Митр. Евгенія. Тамъ перечислены след. сочиненія: 1) Четьи-Минен или житія Святыхъ; 2) Алоавитъ духовный; 3) Рупо орошенное, или сказзніе о чудесахъ отъ иконы Божіей Матери; 4) Разсужденіе о образт Божіи; 5) Апологія для утоленія печали; 6) Розыскъ о раскольнической Брынской върв; 7) Лътопись келейная, доведенная имъ до 3600 года отъ сотворенія міра; 8) Діаріушъ или дневныя записки; 9) Епистоларій или записки письмамъ; 10) Каталогъ Кіевскихъ Митрополитовъ; 11) Собраніе поучительных словъ и другихъ сочиненій въ 6 част.; 12) Изданныя въ 4804 году остальныя сочиненія Св. Димитрія; 13) до 30 рукописныхъ поученій, находящихся въ библіотекъ Новгородскаго Софійского Собора; 14) Книга седьмидиевникъ, о которой упоминаеть онъ въ Алоавить духовномъ. — Въ библіотекахъ Патріаршей, Новгородской-Софійской, Александроневской и другихъ находятся слѣдующія рукописи: 15) Служба девяти мученикамъ Кизическимъ; 16) Сборный хропографъ о началъ Славянского народа; 17) Лътописаніе краткое Константинопольскихъ Царей и Патріарховъ; 18) Каталогъ Архіереевъ Россійскихъ. — Сверхъ того Св. Димитрій инсаль: 19) Духовныя неалмы и канты стихами и 20) Духовныя драмы: Рождество Христово, гръшникъ кающійся; Эсопрь, Воскресеије Христово и проч. Ибкоторыя изъ нихъ были играны у него въ Ростовъ, а драма Эсопрь представлена была однажды на придворномъ театръ при Императрицъ Елисаветъ Петровнъ.

рію, подъ названіемъ льтописи, но слабое и разстроенное трудами здоровье вскорѣ положило предъль земнымъ трудамъ его: Святитель скончался въ Ростовѣ 28 октября 1709 года, отпътъ на третій день, но тъло его оставалось непогребеннымъ до прибытія друга его. Стефана Яворскаго, Митрополита Рязанскаго, который вторично отпълъ его 25 поября, произнесъ краснорѣчивое надгробное слово и предалъ землѣ къ Іаковлевскомъ монастырѣ, въ юго западномъ углу Зачатейской церкви, согласно желанію покойнаго. Надгробная надпись сочинена также Преосвященнымъ Стефаномъ.

Оставшаяся многочисленная библіотека его отослана тогдаже въ Москву въ Патрівршую библіотеку, а черновыя его рукописи положены, согласно завъщанію, въ гробъ, виъсто возглавія и подстилки. Кромъ библіотеки не найдено никакого имънія, потому что онъ, кромъ книгъ, ничего не собиралъ, а все раздавалъ бъднымъ, нуждающимся, больнымъ и спрымъ, не оставивъ ничего даже на погребеніе <sup>5</sup>).

Нетленіе Святыхъ мощей Димитріевыхъ открылось 21 сентября, 1752 года, по случаю поправки пола надъ могилою.

<sup>5)</sup> Въ духовной грамотъ своей Св. Димитрій говоритъ такъ о своемъ имъніи и о назначеніи мъста погребенія: »Никто же да трудится по смерти моей, испытуя или взыскуя каковаго либо келейнаго моего собранія: ибо ниже на погребеніе что оставляю, ни на помпиовеніе, да инщета иноческая навначе на кончинъ явится Богу. Върую бо, яко приятнъе Ему будетъ, аще ни едина цата по мит не останетъ, неже егда бы многое собраніе было раздаваемо.

И аще мене тако нища никто же восхощеть обычному предати погребению, молю убо тъхъ, иже свою смерть намятствують, да отвлекуть мое гръшное тъло во убогій домъ, и тамо между трупіями да повергуть е.

Аще же владычествующихъ изволение повелитъ мя умерша погребсти по обычаю, то молю Христолюбивыхъ погребателей, да погребутъ мя въ монастыръ Святаго Іакова, Епископа Ростовскаго, во углъ церковномъ, идъже мъсто ми назнаменовахъ: о семъ челомъ быю.

По освидътельствованіи, Святьйшій Сунодъ манифестомъ 22 апръля, 1757 года, причислиль его къ дику Святыхъ и назначиль празднованіе памяти его 21 сентября, въ день открытія мощей. Тогда-же поручено было Преосвящ. Арсенію, Митрополиту Ростовскому, сочиненіе житія и службы.

Соборная церковь во имя Зачатія Святыя Анны, построена на мѣстѣ прежней деревянной, украшена стѣннымъ писаніемъ, и освящена Іоною Сисоевичемъ, Митрополитомъ Ростовскимъ, въ 1691 году, Въ олтарѣ, въ серебряномъ ковчегѣ, сохраняются части мощей Преп. Сергія, Іоанна, Патрикія и другихъ, убіенныхъ въ обители Св. Саввы Освященнаго.

Предъ съверными дверьми олгаря почивають подъспудомъ мощи Св. Іакова; серебряная великольпная рака устроена въ 1845 году, иждивеніемъ Графини Орловой-Чесменской.

Въ юго-западномъ углу почиваетъ открыто Св. Димитрій, предъ-избравшій себъ это мъсто при самомъ вступленіи на Ростовскую Митрополію, когда, взойдя въ первый разъ въ этотъ убогій храмъ уединенной обители, онъ указалъ на! сіе самое мъсто и сказалъ: »Се покой мой: здъ вселюся во въкъ въка.«

Благочестіемъ Императрицы Елисаветы устроена изъ перваго серебра, открытаго въ ея царствованіе, великольпная, кованная, серебряная рака Святителю Димитрію, въ которую нетлінныя мощи его переложены 23 маія 1763 года, въ присутствіи Императрицы Екатерины II.—Длина раки 3 арш. 7 вершк., вышина 2 арш. 6 вершк., ширина въ тумбъ 3 арш.; на врышть раки литые аттрибуты Архіерейскаго достоинства. На ракт выръзана следующая надпись, сочиненная Ломоносовымъ.

Всемогущій и Непостижимый - БОГЪ

Чудными искони двлами явиль
Святую Свою великольпную славу,
и во дни наши,
вь благословенное государствованіе
Благочестивьйшія, Самодержавньйшія,
Великія Государыни,
Императрицы
Елисаветы Петровны,
Самодержицы Всероссійскія,
новыми чудотвореніями въ Россіи просіявшаго,

здъсь
почивающаго Святаго мужа,
Преосвященнаго
Митрополита Димитрія,
Ростовскаго и Ярославскаго,
Отдавшаго Божіе Богови:
Върою, кротостію, воздержаніемъ,
ученіемъ, трудолюбіемъ,
Кесарево Кесареви:
Ревностію и терпъніемъ,
поборствуя

поборствуя
Петру Великому
противъ суемудраго раскола.
Въ богоспасаемомъ градъ Кіевъ
родился сей житель небеснаго Іерусалима
около 1671 года 9
Ангельскій образъ принялъ 18 лътъ,

нгельскій образъ приняль 18 літь, на Святительскій Престоль возведень

генваря 4 дня 1702 года.

Ошибка вмѣсто 1651 года.

насъ Церковь Божію

7 літь, 9 місяцевь, 26 дней,
Жиль 38 °) літь.
Въ вічный покой преседился 1709 года.
Написавь житія Святыхь,
Самъ въ ликі оныхъ вписанъ быть
удостоился.

О вы, что Божество въ предълахъ чтите тъсныхъ, Подобіе Его мня быть въ частяхъ тълесныхъ! Вперите въ мысль, чему Святитель сей училъ, Что нынъ вамъ гласить отъ лика горнихъ сплъ: На милость Вышняго, на истину склонитесь, И къ матери своей вы Церкви примиритесь. Въ лъто 1754, апръля 9 дня.

Въ ногахъ у раки поставлено современное изображение Святителя, писанное на холстъ въ богатыхъ серебряныхъ рамахъ, устроенныхъ въ 1763 году Благочестиемъ Императрицы Екатерины II.

Съ съверной стороны, за ракою мощей Св. Іакова:, устроенъ, около 1725 г., общирный придълъ, или теплый храмъ во имя сего Святителя. Въ 1845 году этотъ храмъ вновь отдъланъ иждивеніемъ Графини А. А. Орловой-Чесменской. Стънное писаніе превосходно по ръдкому соединенію древняго и новаго вкуса, особенно замъчательна живопись на сводахъ олтаря и самаго храма. Надъ Св. престоломъ изображена Пресвятая Троица, окруженная свътлымъ вънцемъ девяти чиновъ небесной Герархіи. А на сводъ церковномъ, вокругь изображенія Богоматери, представлены лики угодниковъ Божіихъ: Святителей, Царей, Преподобныхъ, Мучениковъ и проч. На стънахъ начертаны произшествія изъ жизни Святителей Гакова и Димитрія.

<sup>7)</sup> По вышеупомянутой ошибкѣ и въ семъ мѣстѣ надниси должно быть 58 лѣтъ.

На паперти Собора мраморная гробница указуеть мѣсто погребенія благочестиваго старца, Іеромонаха Амфилохія, 40 лѣтъ служившаго гробовымъ при мощахъ Святителя Димитрія. Амфилохій, въ мірѣ Андрей, родился, 1740 года, въ Ростовъ, гдѣ отецъ его былъ приходскимъ священникомъ, а дѣдъ, священникъ села Порѣчья, былъ посвященъ въ этотъ санъ Св. Димитріемъ. Описатель жизни Амфилохіевой замѣчаеть, что благословеніе Святителя дѣду излилось и на впука его.

Бывъ сначала причетникомъ, а после діакономъ, онъ отличался кроткимъ правомъ, благочестіемъ и строгостію жизни. Вибств съ темъ онъ быль искуснымъ пконописцемъ и находился въ числъ художниковъ, собранныхъ въ 1770 году, по воль Екатерины II, для возобновленія ствинаго письма въ Московскихъ Соборахъ. Вскоръ потомъ, лишившись супруги, онь поступниь въ монастырь и въ 1779 году постригся. Съ 1780 года началось служение его въ должности гробоваго старца при ракъ Святителя Димитрія. Слава, слъдующая за смиреніемъ подобно тіни, вскорт сділала его извістнымъ не только жителямъ Ростова и окружныхъ месть, но и богомольцамъ изъ всвяъ праевъ Россіи, и многія знатныя особы считали себъ за счастіе быть духовными дътьми его. Самъ Императоръ Александръ обратилъ вивмание на смиреннаго старца, украсивъ грудь его драгоцинымъ наперсинымъ крестомъ и удостоивъ своимъ посъщениемъ его келью. 26 маія, 1824 года, прекратилась 76-лътняя жизнь старца Амфилохія 3).

Рядомъ съ гробницею Амфилохія недавно почиль достойный племянникъ его, Архимандритъ Иннокентій, бывшій сначала Священникомъ въ ближнемъ селѣ, Порѣчьѣ, гдѣ дѣдъ его и прадѣдъ имѣли счастіе быть посвященными отъ Святителя Димитрія; овдовѣвъ, послѣ 22-лѣтняго священства, онъ удалился въ сію обитель и здѣсь постригся, подвизаясь въ

в) Описаніе жизни Ісромонаха Амфилохія. Москва, 1834.

трудахъ духовной жизни, подъ руководствомъ опытнаго наставника, дяди.

Еще при жизни старца, вступиль Иннокентій въ обязанности Архимандрита обители, и 29 леть несъ бремя настоятельства, назидая и братію и богомодыцевъ всякаго званія -отъ вельможи до простолюдина-не столько словами, сколько примеромъ всехъ христіанскихъ добродетелей. Въ особенности два драгоцівныя качества, жакь перлы, укращали мастистую его старость: терпъніе и дюбовь ко всемъ. Много летъ сряду страдаль старець тяжкими, неизличимыми недугами; изнеможенный теломъ, но бодрый духомъ, онъ сохранялъ спокойствіе и благодущіе въ самыхъ тяжкихъ страданіяхъ. Какъ стражъ у гроба Святителя, онъ всъхъ принималъ съ непстощимою любовію и радушіемъ, не разбирая званій и другихъ различій житейскихъ. Во всякое время дня, даже и тогда, когда онъ вкушалъ пищу, стекались въ нему богомольцы, и никто не отходиль безъ благословенія, безъ живаго слова назиданія, такаго слова, которое многимъ послужило урокомъ для жизни. На вопросъ одного знатнаго гостя, который дивился сему неутомимому гостепріимству, старецъ отвъчалъ: »Не смъю не принять Христа, а въ чьемъ лицъ придеть Онъ, не въдаю.» — От. Архим. Иннокентій скончался 27 февраля, 1847 года, на 76 году отъ рожденія. Достойнымъ преемникомъ старца быль родственникъ его, нынъшній Настоятель обители, От. Архимандрить Поликарпъ.

Другая церковь, огромная, въ итальянскомъ вкусъ, во имя Св. Митрополита Димитрія, съ 2 придълами, Св. Николая Чудотворца и Св. Димитрія Солунскаго, построена иждивеніемъ покойнаго Графа Н. П. Шереметева, въ память рожденія сына его, Графа Дмитрія Николаевича; она освящена въ 1801 году.

Ризница обители богата вкладами Государей Русскихъ, вельможъ и другихъ лицъ. Тамъ находится два покрова на раку Св. Димитрія и одинъ на раку Св. Іакова — даръ Екатерины ІІ-й, облаченія и одежды на престолъ и жертвенникъ,

пожалованныя сею же Государынею и Императрицею Елисаветою Петровною; серебряный напрестольный ковчегь, въсомъ болъе полутора пуда, пожертвованный Графомъ Н. П. Шереметевымъ для построенной имъ церкви; двъ великолъпныя серебряныя лампады предъ мощами Св. Димитрія, изъкоихъ одна пожертвована Д. Н. Засъцкимъ, и многіе другіе вклады.

Къ монастырю принадлежить древняя церковь Преображенія Господня, прежде бывшая соборною въ Спасскомъ монастыръ, именовавшемся на Пескахъ. Лътописецъ называетъ эту обитель Княгининымъ монастыремъ ), потому что она основана въ XIII въкъ супругою Св. Князя Василька, Маріею, которая тамъ и погребена, вмъсть съ сыномъ своимъ, Гльбомъ, лишеннымъ княжеской могилы въ Соборномъ мъ. Къ сожальнію, теперь ньтъ уже тамъ никакихъ следовъ этихъ знаменитыхъ могилъ. Спасскій монастырь существовалъ до 1764 года, а тогда, при учреждении духовныхъ штатовъ. причисленъ къ Іаковлевскому монастырю, который, бывъ до того времени приписнымъ къ Ростовскому Архіерейскому дому, въ 1765 году положенъ во 2 классъ и сдъланъ Ставропигіальнымъ, а въ недавнее время возведенъ въ первый классъ, съ предоставленіемъ Архимандриту свъщнаго осъненія и нъкоторыхъ другихъ богослужебныхъ обрядовъ.

<sup>\*)</sup> Караиз. Т. IV, примъч. 147 и 179.

# ГЛАВА IV.

Авраамісов Богололенскій монастырь.

У самаго въбзда въ Ростовъ, съ съвера отъ Ярославля, на лъвой сторонъ дороги, близь озера, красуется Богоявленскій Аврааміевъ монастырь, одинъ изъ древнъйшихъ въ Россіи.

Основателемъ обители былъ Преподобный Авраамій Архимандрить, начавшій свои подвиги при самомъ началь отечественной Церкви. Онъ родился въ городъ Чухломъ, когда вся страна та находилась въ язычествъ, отъ родителей богатыхъ, но не просвъщенныхъ Св. Върою, и получилъ имя-Пверкъ. До осьмнадцати лътъ пролежаль въ великомъ разслабленіи, и когда однажды услышаль беседу некоторыхь благочестивыхъ Новгородцевъ, случившихся въ дому отца его, о въръ въ Господа Іисуса и о чудесахъ, совершающихся въ христіанствъ, то началъ размышлять въ себъ: «Вотъ у отца моего много боговъ, а ни одинъ миъ не поможетъ; а у Новгородцевъ одинъ Богь и многимъ подаетъ изцъленіе. Еслибы и мив даровалъ Онъ здравіе, сталь бы въровать въ Него и служить Ему въчно, и пошель бы въ страпу ихъ». Въ такихъ мысляхъ пачаль больной призывать къ себъ на помощь Господа Інсуса, и дъйствительно получивъ отъ Него изцъленіе, ръшился немедленио исполнить объть свой: тайно удалился изъ дому родителей, и направляя путь свой къ западу, послъ многихъ дней, нашель наконець върующихь во  ${f X}$ риста, отъ которыхъ и получилъ наставление въ законъ христианскомъ и навыкъ

книжному ученію. Спустя насколько времени, достигь онъ Новгорода, возрадовался духомъ при видъ христіанскихъ храмовъ и благочестія; но, ища себъ уединенія, отправился ръкою Волховомъ къ Ладожскому озеру въ Валаамскую обитель, о которой уже слышаль. Со слезами умолиль здъсь братію принять его къ себъ и открылся, что онъ еще не крещенъ. Игуменъ Өеогность приняль его въ монастырь, крестиль и назваль Аверкіемъ, а по истеченіи нъкотораго времени, по усильной просьбъ Аверкія, постригъ его и даль ему имя Авраамія. Съ величайшею ревностію предался новый инокъ трудамъ подвижническимъ, и, подвизаясь на Валаамъ «льта довольна,» обратилъ на себя общее вниманіе, такъ что братія стали оказывать ему особенное почтеніе и чествованіе. Тогда, избъгая хвалы человъческой, Авраамій удалился изъ Валаамской обители и, по устроенію Божію, пришель къ граду Ростову, гдъ весь Чудскій конецъ покланялся идолу Велесу. Здівсь у озера Неро поставилъ себъ Преподобный убогую хижину и началъ принимать приходившихъ къ нему Христіанъ и поучать ихъ закону Божію, а вмъсть началь молить Господа, чтобы помогь ему сокрушить идола Велеса и привести Ростовцевъ къ истинной въръ. Скорбя объ этомъ всею душею, благочестивый старецъ вскоръ удостоился видънія Св. Евангелиста Іоанна Богослова 1), который вручиль ему жезль для сокрушенія идола. Идолъ немедленно былъ сокрушенъ, и Св. Авраамій поведаль о всемь случившемся тогдашнему Епископу Ростовскому Өеодору, который «бъ первый присланный съ мученикомъ Борисомъ отъ Князя Владиміра, крестившаго всю Русскую землю». По благословенію Епископа, Преподобный поставиль на томъ мъств, гдв явился ему Св. Іоаннъ Бого-

 <sup>&</sup>quot;Срѣте мужа благоговъйна образомъ, илъшива, взлыса, брадою круглою великою, красна и свѣтла суща зѣло.» (Житіе Пр. Авраамія въ рукописномъ сборникъ, въ Библіот. Москов. Духов. Академін № 208).

словъ 2), церковь во имя сего Евангелиста; а тамъ, гдъ стоялъ прежде Велесь, возградиль церковь малую во имя Богоявленія, и при ней келліи и общежительный монастырь. Много терпъла юная обитель отъ окрестныхъ иновърцевъ, которые не разъ покушались раззорить ее и предать пламени. Но, при помощи Божіей, Авраамій мало-по-малу привель всъхъ ихъ ко Христу благоразуміемъ, и крестиль отъ мала и до велика. Съ умноженіемъ числа иноковъ, Авраамій, вспомоществуемый Киязьями и руководимый совътами Епископа Өеодора, построилъ новую, великую церковь и постоянно благоустрояль обитель. Когда, за удаленіемь Оеодора изъ Ростова, прибыль сюда другой Епископъ-Иларіонъ, онъ нашель ее уже въ такомъ состояніи, что держаль совъть съ Великимъ Княземъ Владиміромъ и съ Княземъ Борисомъ, «дабы сотворити Архимандритію ту обитель». Возведенный въ санъ Архимандрита, Препод. Авраамій еще болье началь подвизаться, и прилагая труды къ трудамъ, потерпъвъ великія искущенія отъ діавола, оклеветавшаго его однажды предъ Великимъ Княземъ, въ глубокихъ съдинахъ отошелъ къ Богу, котораго измлада возлюбиль, и погребень учениками своими въ основанной имъ обители 3).

<sup>2)</sup> На берегу ръки Ишин, въ 4 верстахъ отъ обители, близь Московской дороги. Тамъ и теперь существуетъ древняя деревянная церковь.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Исторія Русск. Церкви Преосв. Еписк. Макарія. Томъ 1-й стр. 157.—Въ наше время многіе стали относить Преи. Авраамія къ XII въку, основываясь на томъ, что въ житін его видны свиданія его съ В. Княземъ Владиміромъ, во Владиміръ на Клязьмъ и т. и., но Преосв. Макарій, объясняя несообразности житія отдаленностью времени и необразованностью писца (томъ I, стр. 8), не находитъ вирочемъ невозможнымъ, чтобы Пр. Авраамій могъ имъть сношенія съ Св. Владиміромъ въ области Суздальской (прим. 33 къ 1-му тому).— Житіе Преи. Авраамія находится въ многихъ древнихъ сборникахъ; пространнъйшая редакція житія извъстна только по извлеченію, номъщенному въ рукописномъ уставъ Валаамской обители (Ист. Русск.



-01

ıpa

iл,

ιНЪ ro-

ROT

ъа.

ВЪ

. )XЪ

ен-

ero

Te-

.ინ-

.0as

TOAL PART 1000 ISCL SAHI ORON

nbu-

IOAM-



Посреди монастыря возвышается Соборная Церковь Боголенія Господня, построенная въ 1553 году казною Царя
анна Грознаго, который принесъ туда Иконы Корсунскія,
«ими церковь Божію украси яко невъсту» 1). Этихъ пконъ
и: Спаса Нерукотвореннаго, Одигитріи и Успенія Боготери: опъ стоятъ на столиахъ за клиросами и отличаются
обыкновенною красотою древняго Византійскаго искуства.
и Соборъ находятся два придъла: Преп. Авраамія 1) —
ить праваго отдъленія олтаря, и Св. Іоанна Богослова въ
бой пристройкъ.

щи Преподобнаго Авраамія почиваютъ открыто поверхъ
 въ серебряной, мъстами позолоченой, ракъ, устроенвъ 1772 году, между олтаремъ Собора и придъломъ сего
 въ открытой аркъ. Въ ногахъ мощей, подъ стенымъ колпакомъ, лежитъ архимандричья шапка Преподоб-

т. І, прим. 27) и въ запискахъ Аврааміева монастыря. О ти кончины Преп. Авраамія въ тёхъ-же запискахъ сказано: глубокихъ станахъ въ старости добрт ко Господу отъпде— В, мтелца онтября 29». Преосв. Макарій замтичаетъ: «Но если т. Авраамій только осымпадцати летъ прибылъ въ Новгородъ въ 990 года, потомъ подвизался на Валаамъ лета довольщотомъ усптать въ Ростовт искоренить язычество и устроить гель, и скончался въ глубокихъ станахъ: то означенный годъ чины его инкакъ не можетъ быть принятъ. Въ такомъ случат рамій скопчался бы не въ глубокихъ станахъ, а въ возрастт кескомъ, имтя около сорока летъ и едва-ле бы усптать съ 990 а совершить все то, что совершилъ. Не предположить ли здъсь іски и не должно-ле читать, витето "бъй (т. е. 1010), "бъй е. 1045)? Тогда Преполобный точно скончался бы въ глубокой прости, имтя около 75-те летъ.» (Томъ І, прим. 331).

<sup>\*)</sup> Тоже рукописное житіе, о которомъ упомянуто выше въ при-

<sup>5)</sup> Въ этомъ придълъ имъется шелковый автиминсъ, священнойствованный, 22 октября 7163 (1656) года, Преосв. Митрополипъ Іоною Сисоевичемъ.

наго, не высокая, вышитая по камкъ золотомъ и опушенная мъхомъ, какъ кажется, бъличьимъ. Въ головахъ, на столбъ церковномъ, въ барельеоъ, изображающемъ Св. Іоанна Богослова, подающаго жезлъ Преп. Авраамію, вдъланъ мъдный крестъ отъ жезла, которымъ Авраамій сокрушилъ идола Велеса, а жезлъ взятъ Царемъ Грознымъ въ 1552 году.

Мощи Св. Авравмія положены были сначала у олтаря, въ построенной имъ монастырской церкви, а обрътены и прославлены чудесами при внукъ Мономаха, Великомъ Князъ Всеволодъ Георгіевичъ, 29 октября, 6518 (1010) года, какъ сказано въ монастырскихъ запискахъ; но Всеволодъ княжилъ съ 1176 по 1212 годъ, а потому 6518 годъ поставленъ, въроятно, вмъсто 6718 (1210), то-есть "ъфій вмъсто "ъфій. Память Преподобнаго Авраамія совершается октября 29.

Кромъ Соборнаго храма, въ монастыръ находятся еще двъ церкви: 1) теплая, во имя Введенія Богоматери, построенная Архимандритомъ сей обители Іоною Сисоевичемъ, въ послъдствіи Митрополитомъ Ростовскимъ, слъд. около 1750 года; и 2) Св. Николая Чудотворца надъ воротами, постр. иждивеніемъ Ростовскаго помъщика Мещеринова, въ 1691 году, но освященная позднъе во время Архинастырства Св. Димитрія •).

Изъ записокъ монастырскихъ <sup>7</sup>) видно, что 5 іюля 1730 года эти храмы пострадали отъ пожара, и на поправку ихъ

1650

<sup>6)</sup> Холщевый антиминсъ этой церкви священнодъйствованъ Св Днмитріемъ Митрополитомъ, «между Патріаршества, льта міроздапія,..., отъ Рождества Христова..., мъсяца. . . . день».—Цыфры и слова на мъстахъ, означенныхъ точками, совершенно пагладились.

<sup>7)</sup> Зависки, упоминаемыя здёсь, заключаются въ рукописной книгѣ, подъ заглавіемъ: книга для записокъ о случающихся достопамятностяхъ съ 1799 года. Въ эту книгу, заведенную по указу Преосв. Архіен. Антонія въ 1798 году, сначала вписаны, весьма отчетливо и подробно, всё имѣвшіяся въ обители свёдёнія о житіи основателя, объ основаніи монастыря, о замѣчательныхъ происшествіяхъ до 1798 года; затѣмъ ежегодно до нынѣ вписывается все достопримѣчательное, иногда Настоятелями монастыря, иногда Казначевии. Тамъ напр.

пожертвовано: отъ Императрицы Анпы Іоанновпы 300 р. и отъ сестеръ ея Царевенъ Екатерины и Параскевіи по 100 р., всего 500 р., которыхъ достало на покрытіе тесомъ трехъ храмовъ и на устройство иконостаса въ Богоявленской церкъм, съ написаніемъ вновь всъхъ образовъ, кромѣ пижняго рида.

Въ ризницъ, богатой богослужебными принадлежностями, особенно замъчательна, по искуству, вышитая шелками плащаница, приложенная при Царъ Борисъ Феодоровичъ, конюшимъ бояриномъ Динтріемъ Ивановичемъ Годуновымъ.

За олтаремъ Собора, въ палаткъ, существующей издавиа, погребены мъстночтимые за благочестіе старцы: Стахій (иначе Аванасій) юродивый и Пименъ затворникъ. Время жизни перваго изъ нихъ неизвъстно, но послъдній жилъ въ началъ XVII стольтія, какъ видно изъ подтвердительной грамоты на монастырскія земли, данной Царемъ Михаиломъ Феодоровичемъ 20 марта 7126 (1618) года, «по прошенію Архимандрита Іосифа и затворника старца Пимена.»

Близь входа въ Соборъ, надгробный камень указываетъ мъсто погребенія другаго Архимандрита Іосифа, управлявшаго обителью 38 лѣтъ и скончавшагося 21 мая 1775 года, 104 лѣтъ отъ рожденія. У олгаря Введенской церкви былъ погре-

въ 4812 году запясано: «Сентября 5 принесена въ сей монастырь Смоленская Св. Икона Божіей Матери и при ней прітхаль тамонній Епископъ Приней со свитою, выбывшіе изъ Смоленска по случаю подступленія Французской армін, а 9-го отправились въ Ярославль. И здъсь исъ сокровища были покладены въ бущдуки, а для Св. мощей ископана могила подъ олтаремъ. Каковъ быль страхъ изобразить не можно!» Изъ итой кинги можно выбрать свёдёнія о местныхъ урожавуъ и ценности хлеба и другихъ произведеній земледёлія, за 60 летъ сряду.—Въ недавнее время висано много замечаній Архимандритомъ Никодямомъ (пынъ Епискополь Чебоксарскимъ).

бенъ, какъ видно изъ монастырскихъ записокъ, схимонахъ Сисой, родитель Митрополита Іоны.

Цари: Іоаннъ Грозный, сынъ его Өгөдөръ, Михаилъ и Алексій жаловали Аврааміеву монастырю разныя земли, угоды, рыбныя ловли и деревии. Одлою изъ этихъ грамоть, данною иъ ноябръ 7095 (1587) года и донынъ хранящеюся въ монастыръ, Царь Өгөдөръ Іоанновичь утвердилъ за Богоявленскимъ монастыремъ безспорное владъніе селомъ Богоявленскимъ на ръкъ Ишить, также самою ръкою Ишнею, перевозами и рыбными ловлями оть означеннаго села до Юрьевской Слободы.

До учрежденія штатовъ, Богоявленскій монастырь имъль 1413 душъ крестьянъ, а съ того времени положенъ во 2 классъ <sup>3</sup>).

<sup>\*)</sup> Истор. Росс. Iep. част. III, стр. 65 и част. V, стр. 721.

### TAABA V.

### Истровскій монастырь, что на Поль.

Въ полуверств отъ Аврааміева монастыря, подалье его отъ города, находится Петровскій монастырь, что на Поль, основанный Преп. Петромъ; Царевичемъ Ордынскимъ, въ XIII стольтіи.

Соборная церковь, во имя Святыхъ Апостоловъ Петра и Павла, построена въ 1684 году на мъсть деревяннаго храма, сооруженнаго основателемъ обители, котораго Св. мощи почиваютъ подъ спудомъ въ придълъ, посвященномъ его памяти, въ серебряной ракъ, устроенной въ 1803 году, иждивеніемъ Надв. Сов. Петра Александр. Чирикова.

Иконостасъ въ Соборномъ храмъ ръзной, съ разными украшеніями, не древнъе начала XVIII стольтія, но самыя иконы замъчательны древнимъ письмомъ, особенно икона Преп. Петра Царевича съ житіемъ, въ посвященномъ ему придъль. Надъ гробомъ Преподобнаго стоятъ три принадлежавшія ему иконы (о коихъ упомянуто ниже); Богоматери-Одигитріи, Св. Николзя п Св. Великомученных Димитрія, замъчательныя по превосходному древнему искуству.

Жизнь Пр. Петра весьма замвчательна. Въ 1253 (6761) году, Кириллъ, Еписконъ Ростовскій, ходилъ въ Орду, кт Хану Бер-каю 1), для ходатайства о нуждахъ церковныхъ. Ласково при-

<sup>1)</sup> Беркай или Берка, братъ Батын, сдълался пресиникомъ его въ 1257, п умеръ въ 1266 году. Кар. IV, стр. 47, пр. 136.

нятый Царемъ, красноръчивый Святитель разсказалъ ему, какъ Ростовъ просвъщенъ Св. крещеніемъ во дни Великаго Владиміра, какъ подвизался въ обращеніи язычниковъ Ростовскихъ Св. Епископъ Леонтій, какъ, по преставленіи сего угодника Божія, совершаются неоскудно при гробъ его чудеса и исцъленія. Въ числъ слушателей поучительной бесъды Кирилла съ Ханомъ находился юный племянникъ Беркая, сынъ брата его. Слово о Въръ Христовой, какъ доброе съмя, пало на сердце юноши, какъ на плодоносную землю: онъ былъ глубоко тронуть, въ уединенныхъ прогулкахъ сталъ размышлять о суетъ язычества, поклоненія солнцу, мъсяцу, звъздамъ, огню восъмъ сердцемъ пожелалъ познать истиннаго Бога.

Въ томъ же году у Хана занемогъ сынъ, и Ханъ, вспомнивъ повъствованіе Епископа объ исцьленіяхъ, случающихся при гробъ Св. Леоптія, послалъ въ Ростовъ, требуя, чтобъ Кириллъ опять пришелъ къ нему и исцьлилъ сына его. Святитель повиновался: принеся теплую молитву къ Богу и Пречистой Богоматери, испросивъ ходатайство Св. Чудотворца Леонтія, и заповъдавъ совершать молебныя пънія въ Ростовъ, онъ снова пустился въ путь; прибылъ въ Орду и исцълилъ недужнаго Царевича молитвою и кропленіемъ освященною водою. Послъ того Епископъ, щедро одаренный Ханомъ, отпущенъ въ отечество, съ ярлыкомъ ханскимъ, коимъ ежегодная дань Князей Ростовскихъ и Ярославскихъ предоставлялась Ростовской Епископін «въ домъ Пречистыя Богородицы.»

Между тъмъ юный племянникъ царскій замыслиль идти съ Епископомъ въ Ростовъ и тамъ принять Святую Въру Христову. Не смъя исполнить явно своего намъренія, боясь убъж-

<sup>2)</sup> Берка въ концѣ своего царствованія былъ плѣненъ ученіемъ Алкорана и объявиль себя ревностнымъ Магсиетаняномъ; примѣръ его послужилъ закономъ для Татаръ, весьма равподушныхъ къ прежнему своему идолоноклонству. Тамъ-же стр. 68.

деній матери и власти дяди, онъ тайно ушель изъ Орды й, догнавъ блаженнаго Кирилла, со слезами умоляль его взять его съ собою. Святитель согласился, радуяся и славя Бога.

Въ Ростовъ, живя бъ домъ Архіерейскомъ, Царевичь всею душею возлюбиль Въру Христову и просиль св. крещенія. По Кириллъ сомитвался, боясь навлечь тъмъ гитивъ Ханскій на Ростовъ. Прошло несколько времени; поисковъ объюномъ царевичв не было, и Епископъ престиль его подъ именемъ Петра. Поучаясь въ чтеніи св. книгь, въ молитвахъ и въ исполненіи Христіанскихъ добродьтелей. Петръ жиль въ Архіерейскомъ домѣ при Киридаѣ, а по кончинѣ его, при преемникъ его. Св. Игнатіи. Забавляясь иногда соколиною охотою по берегамъ озера Неро, юный Царевичь однажды вечеромъ заснулъ на берегу. Тогда явились ему, сначала во снъ, а по пробужденів и на яву, Св. Апостолы Петръ и Павелъ, которые сказали ему: «Не бойся, другь Петръ, мы посланы къ тебъ отъ Бога, въ Котораго ты увъроваль, и хотимъ, чтобъ на этомъ месте, где ты уснуль, была создана церковь въ наше имя. Ступай завтра въ городъ, вымъняй три иконы: одну Пресвятыя Богородицы съ предвъчнымъ Младенцемъ, другую Св. Николая, а третію Св. Великомученика Димитрія, неси ихъ къ Епископу, и передай ему нашу волю объ устроеніи храма на мъстъ нашего явленія.» Посль сихъ словъ Св. Апостолы дали Петру два мфика: одинъ наполненный золотомъ, а другой серебромъ, и стали невидимы. Утромъ Петръ пошелъ въ городъ, нашелъ на торгу иконописца съ тремя назначенными ему иконами, вымънялъ и понесъ ихъ въ Архіерейскій домъ. Въ туже ночь Святителю Игнатію явились Св. Апостолы, повелтвая создать церковь во имя ихъ. Устрашенный видтніемъ, Игнатій поутру пригласиль въ себъ удъльнаго Князя Ростовскаго <sup>2</sup>), и бесъдовалъ съ нимъ о бывшемъ ему откровеніи,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тогда Княземъ Ростовскимъ былъ Борисъ Васильковичь. См. 1 главу этой книги.

недоумѣвая, на какомъ мѣстѣ построить ему храмъ. Въ это время они увидѣля Петра, идущаго отъ Соборной Церкъм къ Архіерейскому дому съ иконами, отъ которыхъ свѣтъ свѣтвъся, какъ пламень огненный. Епископъ и Князъ пришли въ ужасъ, и съ благоговѣніемъ выслушали отъ Петра подробным разсказъ о бывшемъ ему въ ночи явленіи, подтверждаемый и мѣшками съ деньгами, и иконами такой чудной работы, что ни одинъ иконописецъ въ городѣ не былъ въ состояніи ваписать подобныхъ. Тотчасъ же отнесли иконы въ перковъ отиѣли молебенъ и понесли ихъ въ крестномъ ходѣ, въ сопровожденіи всѣхъ жителей Ростова, на то мѣсто, гдѣ Петръ видѣлъ видѣніе. Тамъ, при молебномъ пѣніи, построили небольшую часовню и въ ней поставпли иконы.

Посль того Князь, какъ-бы шутя, сказалъ Петру: «Владыка построить тебъ церковь, а если я не дамъ тебъ мъста, то что ты будещь дълать?» — Если Богу будеть угодно, отвъчаль Петръ, и Владыка повелить, то я куплю у тебя землю. Ободренный Св. Игнатіемъ, Петръ, съ върою и упованіемъ на помощь свыше, согласился на требованіе Князя: укласть деньтами черту вокругь всей земли, которую купить, кладя девять серебряныхъ монеть, а десятую зелотую. Петръ избралъ довольно большое мъсто для будущей церкви и монастыря по берегу озера и потребовалъ, чтобы вырыть ровъ, для обмежеванія земли по Татарскому обычаю 1). По исполненіи этого Петръ началъ класть монеты въ вырытомъ рвъ, начиная оть озера, вынимая ихъ изъ мъшковъ, данныхъ Апостолами, и кладя девять серебряныхъ, а десятую золотую; такъ продолжалъ онъ по всей длинъ рва, и деньги въ мъшкахъ не умажаль онъ по всей длинъ рва, и деньги въ мъшкахъ не умажа

<sup>\*)</sup> Въ библіотект Моск. Духов. Академін есть рукописный Сборчить. подъ № 63, въ которомъ между прочимъ находится и житіе Св. Петра Царевича. Тамъ сказано: «И рече Петръ: повели княже завъ ванати, якоже обычай въ ордъ бываетъ, да не будетъ погычите чисту тому.»

лились, къ ужасу Князя и всъхъ присутствующихъ. Князь принялъ это серебро и золото съ благоговъніемъ, какъ благословеніе Апостольское ), а созидаемую перковь щедро надълилъ землями, водами и лъсами, выдавъ на нихъ грамоты.

Такъ сооружена была церковь Св. Апостоловъ Петра и Павла, и при ней устроенъ монастырь; но основатель его еще не сдълался инокомъ. Онъ оставался міряниномъ и даже женился, по убъжденію Св. Игнатія и Князя, опасавшихся, чтобы онъ, соскучившись въ Ростовъ, не возвратился въ Орду. Невъстою онъ выбралъ себъ дочь одного Ордынскаго вельмо жи 1, поселившагося въ Ростовъ.

Св. Игнатій самъ вънчаль его съ нею въ Соборной Церкви, а Князь, полюбившій Петра, побратался съ нимъ, и тотъ же Святитель укръпилъ это не кровное, а сердечное братство церковнымъ обрядомъ. Петръ прожилъ въ супружествъ много лътъ, имълъ дътей, пережилъ и Князя и Святителя Игнатія и, незадолго до кончины, овдовъвъ, принялъ монашество въ основанной имъ обители. При гробъ его совершалось много чудесъ и исцъленій.

Дъти Князя, современнаго Св. Петру, помня братство его, съ своимъ отцемъ, звали его дядею, но дъти ихъ уже позабыли это духовное родство и стали отнимать луга у сына его, Іоанна, который ходилъ жаловаться въ Орду и получилъ удовлетвореніе отъ Ханскаго посла (1).

<sup>5)</sup> По свидътельству той же рукописи, Петръ далъ столько денегъ Киязю, что когда взвалили ихъ на тълсту, то «кони едва можаху, како двизатися.»

<sup>•)</sup> Какъ сказано въ той же рукописи.

<sup>7)</sup> При этомъ случав, та же рукопись приписываетъ Князьямъ, внукамъ стараго Князя (т. с. Бориса Васильковича, следовательно Василію и Александру Константиновичамъ) следующія слова: «Слышахомъ, еже родители наши звали дядею сего отца Петра. Дедъ бо нашъ много у него сребра взялъ и братался съ нимъ въ цегива. А

Также и у внука Петрова, Юрія, правнуки стараго Киязя стали отнимать право ловить рыбу въ озерѣ, утверждая, что вода ему не припадлежитъ, хотя онъ и имъеть грамоты на землю. По жалобъ Юрія, какъ родственника Ханскаго, Ордынскій посоль, прибывъ въ Ростовъ, изслѣдоваль грамоты и вельть Князьямъ снять воду съ земли, если вода принадлежитъ имъ, а земля Юрію. Когда же они объявили, что это невозможне, то посоль присудиль по землѣ и воду Юрію <sup>6</sup>).

Правнукъ Св. Петра, Игнатій, при нашествін Царя Ахмыла "), принудиль Епископа Прохора выдти, вмѣстѣ съ собою и со всѣмь народомъ Ростовскимъ, на встрѣчу Татарамъ, вынесъ соколовъ, шубы и угощеніе, встрѣтилъ ихъ на берегу озера близь монастыря, сталъ на кольна предъ Царемъ, объяснилъ ему родство свое и то,—«яко село се купля прадѣда нашего есть». При семъ случаѣ Епископъ Прохоръ исцѣлилъ больнаго сына Ахмылова, а Ахмылъ помиловалъ городъ, принялъ «тѣшъ Царскую», т. е. соколовъ и другіе дары отъ Пгнатія, и подарилъ Епископу сорокъ, а клиру его тридцать литръ серебра 10).

THE PARTY WAS ASSESSED. WHILE THE PARTY WAS ASSESSED.

родъ Татарскій кость не нашя, что сей намъ есть за племя? Сребра намъ не оставили ни сей, ни родителя наши.»

<sup>\*)</sup> Юрій судился съ правнуками стараго Князя, т. е., съ Осодоромъ и Константиномъ Васильевичами. При семъ случат посолъ Ханскій сказалъ, что вода есть «створеніе Вышняго Бога на службу встмъ человткомъ.»—Вообще весь разсказъ о потомствт Св. Петра заимствованъ изъ помянутаго рукописнаго житія его.

в) Царя или Хана Ахмыла не было. Если здѣсь разумѣется Ханъ Ахматъ, дѣлавшій нашествіе на Россію, при Василіи Темномъ въ 1459, в при Іоапиѣ III въ 1465; то онъ не былъ современникомъ Епископу Прохору (1311—1327). Если же разумѣть Ахмыла, посла Ордыневаго, сопровождавшаго въ Россію Киязя Іоаниа Даніпловича въ 1322 году, то это будетъ ранѣе предъидущей тяжбы Юрія, отца Игиэтіева.

Означенное руконисное житіе должно быть современно потомба. Петра. Оно заключается такъ: «Дай же Господи Петрову

Кромъ Соборной Церкви находится въ обители еще теплая, во имя Похвалы Богородицы, построенная въ 1696 году.

Въ настоящее время Петровскій монастырь находится на своемъ содержаніи съ настоятельствомъ строительскимъ, а до учрежденія штатовъ онъ управлялся Пгуменами и пмьлъ 307 душъ крестьянъ <sup>11</sup>).

.. Jsd.

сему роду соблюденіе и умноженіе животу и не оскудѣетъ радость до старости безъ печали, о  $\chi_i$  тіс гі нашемъ, емужъ слава нынѣ и присно и во вѣкы вѣкомъ. Амянь.»

<sup>11)</sup> Истор. Росс. Іер. Ч. V, стр. 535.

## TAABA YL

Приходскія церкви: Вознесенская и Св. Власія или Толгской Божіей Мап.ери.

Между приходскими церквами Ростова замѣчательны: церковь Вознесенія Христова, гдѣ почиваютъ подъ спудомъ мощи Святаго Исидора, Христа ради юродиваго, и церковь св. Вла сія, надъ гробомъ блаженнаго Іоанна Власатаго, по прозванію Милостиваго.

Св. Исидоръ жилъ во второй половинъ XV въка Онъ былъ родомъ изъ Германіи и воспитанъ въ Римско-Католической въръ. Оставивъ домъ отца своего и отрекшись отъ богатаго наслъдства, онъ принялъ на себя юродство Христа ради; съ посохомъ странника обощелъ многія земли и города, терпъливо перенося насмъщки, оскорбленія и побои отъ людей, почитавщихъ его безумнымъ.

Напоследовъ пришелъ онъ въ Россію, принялъ Православную Веру и поселился въ Ростовъ, котораго мъстоположение ему понравилось. Тамъ онъ проводилъ цълые дни на улицахъ города въ добровольномъ юродствъ, а ночи въ молитвъ, въ непокрытой кущъ или хижинъ изъ хвороста, которую онъ построилъ себъ внутри города на одномъ болотистомъ пустыръ.

Добродътельною жизнію блаженный Исидоръ пріобрълъ даръ чудотвореній еще при жизни своей. Въ житіи его по-

въствуется, что одинъ знакомый ему купецъ, утопая въ моръ, былъ спасенъ Св. Исидоромъ, чудесно явившимся къ нему на помощь. Въ другой разъ, по молитвъ его, пустые сосуды наполнились виномъ на трапезъ у Князя 1), въ присутствіи Архіепископа. Современники звали его Твердислово мъ, потомучто слово его всегда сбывалось.

Блаженный Исидоръ преставился 14 маія, 1474 года. Въ минуту кончины его по всему городу разлилось благоуханів въ воздухъ. Ростовцы погребли его въ самой хижинъ и подат построили деревянную церковь Вознесенія Христова, въроятно потому, что въ день погребенія его, маія 18, было навечеріе сего праздника <sup>2</sup>).

Въ житіи Св. Исидора записано нъсколько чудесъ и исцъленій, бывшихъ на гробъ его з).

Деревянная церковь Возпесенія Господня замінена каменною, построенною казною Царя Іоанна Грознаго въ 1566 году; строиль Царскій мастеръ Андрей Малой. Містное преданіе увіряеть, что онъ казненъ Грознымъ за уменьшеніе церкви противъ назначенной мітры.

Стънное писаніе церкви и олтаря, сохранившееся досель, по всей въроятности современно построенію храма. Нижній рядъ, изображающій событія изъ жизни Св. Исидора, въ недавнее время поновленъ, но съ строжайшимъ сохраненіемъ древнихъ очерковъ, благодаря заботливости Протоіерея Н. И. Корсунскаго, неусыпно пекущагося о сохраненіи остатковъ древности во ввъренномъ ему храмъ.

<sup>1)</sup> Въ это время въ Ростовъ были Киязья Владиміръ Андреевичь и Іоаннъ Іоанновичь, у которыхъ Великій Князь Іоаннъ III Васильевичь купилъ остальную часть Ростова, а Архіепископомъ Вассіанъ І-іт.

<sup>2)</sup> Въ 1474 году, Паска Христова была апръля 10, а Вознесеніе маія 19.

<sup>\*)</sup> Житіе Св. Исидора находится во многихъ древнихъ сборникахъ. Въ Прологъ и Четь-Минев 14 маія номвисно оне сопраменно.

Одноярусный, новъйшаго рисунка, иконостасъ замъчателенъ только потому, что храмовая Икона Вознесенія Господия
поставлена, витьсто Богородичной, по львую еторону царскихъ
врать. Надъ иконостасомъ, восточная стъна церкви расписана
тъмъ же цисьмомъ, какъ и остальныя стъны. Царскія врата
новыя, но бывшія въ прежнемъ вионостасъ царскія врата
тщательно сохраняются. Онь ръзныя насклозь: въ верхний,
овальной части представлено Благевъщеніе, окруженное изображеніями Ангеловъ и Апостоловъ; нижняя часть, имъющая
видъ продолговатаго четвероугольника, заключаетъ въ себъ
изображенія 12 праздниковъ. Нъкоторыя опгуры выръзаны
изъ кости, остальныя изъ дерева.

На правой сторонъ церкви Вознесенія, на томъ мъсть, гдъ была хижина блаженнаго Исидора, а въ послъдствіи палатка, устроенъ во имя его теплый придълъ, освященный въ 1710 году.

Между придъломъ и правымъ отдъленіемъ олгаря главной перкви поливаютъ мощи Св. Исидора подъ спудомъ въ серебряной ракъ, устроенной въ 1815 году. Подлъ раки, въ иконостасъ придъла, замъчательна Икона Блаженнаго съ житіемъ, мастерства уважаемаго въ Роетовъ иконописца Сапожникова.

Замъчательна также стоящая за лъвымъ клиросомъ Вознесенской Церкви большая Икона Ростовскихъ Чудотворцевъ. На ней, кромъ прославленныхъ угодниковъ Божінхъ: Святителей Леонтія, Исаін, Игнатія, Іакова, Өеодора и Димитрія, Князя Василія (Василька), Преподобныхъ Аврамія Архимандрита, Петра Царевича, Иринарха Затворника, Блаженныхъ Исидора и Іоанна Власатаго, изображены еще десять мъстночтимыхъ подвижниковъ благочестія: Өеодоръ и Павелъ Игумены Борисоглъбскіе (см. главу VII), Епископы: Прохоръ, Іоаннъ (въроятно 1-й) и Кириллъ, Блаженные Иименъ и Аванасій (Стахій) Богоявленскіе (см. гл. IV), Аврамій(?) Аванасій Юродивый и Стефанъ. Икона сія древняго письма и можно полагать, что Св. Димитрій прицисанъ поздиве, твиъ болве, что на лівой сторонів (гдів онъ изображенъ), находится 11, а на правой 10 Уголниковъ.

Изъ числа подвиживковъ, представленныхъ на сей и конт, двое последнихъ погребены близъ Св. Исидора: Асанасій Юродивый въ палатвъ, гдв нынъ теплый придълъ, а Стесанъ (преставившійся въ 7100 (1592) году и мъстно именуемый благостричнить в носолеленнымъ) подъ олгаремъ того же придъла.

Съ западной стороны храма, вопечениемъ ночтеннаго Протоісрея, пристроена общирная наперть, а надъ нею—свътлая и помъстительная ризница. Здъсь можно видъть подтвердительную грамоту Царя Михаила Осодоровича, отъ 12 марта 7132 (1624) года, на земли и ругу, пожадованныя Царевъ Іоанномъ Грознымъ, и покровъ на раку, вышитый золотомъ, серебромъ и шелками, древней работы, но безъ означенія года, вкладъ братьевъ Строгановыхъ. Изъ новой ризницы большая часть священныхъ предметовъ (сосуды, Евангеліе, крестъ, воздухи и пр.) пожертвованы Алекстемъ Ив. Хлъбниковымъ-Горноусовымъ около 1830 года.

Блаженный Іоаннъ Власатый, по прозванию Малостивый, жилъ въ Ростовъ во всяконъ смиренномудрій, чистотъ, терпъній и непрестанной молитвъ. Провсхожденіе и родина его неизвъстны. Онъ не мислъ ни дома, жи пристанища, но нногда приходилъ, для кражаго отдыха, жъ одной благочестиной старицъ-вдовъ и къ духовнику своему Всесвитскому Священнику Петру. По многихъ трудахъ и подвигахъ, онъ преставился 3 сентября 1582 года, и погребенъ означеннымъ Священникожъ и вдовою, за городомъ, при деревянной первы Св. Власія, за олгаремъ. Погребеніе его означеновацом филострашною бурею, молнією и громомъ.

Чрезъ нъоколько времени, благочестивые люди стали стекаться къ могиль Блаж. Іоанна, брали изъ ней землю, и многіе по въръ своей получали исцъленія. Въ числь исцълившихся быль Ростовскій. Митрополить Кирилль, лишившійся въ старости употребленія руки и воги, а потому оставившій уже престоль свой. Посль усордной молитвы надъ гробиицею Блаж. Іоанна, престарълый Святитель, принесенный въ церковь на рукахъ, получиль внезапное облегченіе своего недуга, такъ что могь уже самъ идти домой, и въ послъдствіи не только совершаль Богослуженіе, но и снова управляль епархією во время плана знаменитаго своего преемника Филарета Романова \*...

При деревянной церкви св. Власія издреває быль придъль, посвященный Предтечь. Около 1761 года построена каменная колодная церковь и освящена во имя Толгской Божіей Матери, а въ 1762 году устроенъ теплый придъль во имя Собора Предтечи и св. Власія совокупно, потому что «церковь сія съ издавнихъ лътъ имъла именованіе Власія,» какъ видно изъ грамоты Преосвящ. Митрополита Арсенія, данной 10 сентября 1762 года.

Мощи Блаж. Іоанна почивають подъ спудомъ за лівымъ клиросомъ главной церкви, въ мідной ракт. При нихъ находится большой кипарисный крестъ Блаженнаго и псалтирь его на латинскомъ языкт, весьма искусно писанцая готическимъ шриотомъ на нергамент. На этой рукописи имъются двъ надписи; одна изъ нихъ, при началъ псалтири, слъдующаго содержанія:» Въ літо обытія міра 7090, Р. Х. 1582 сентября въ 3-й день, въ царство Великаго Государя Царя в Великаго Князя Іоанна Васильевича, въ богоспасасмомъ градъ Ростовъ, преставился угодникъ Божій Іоанкъ Власатый и по-

Рукописное описаніе жизни и чудесъ Блаж. Ісаппа сохраняется въ церкви, гдж почиваютъ мощи его:

гребенъ въ церкви Св. Священномученика Власія, что въ Заровін: отъ гроба его подаются исцівленія больнымъ, съ върою приходящимъ: прозванъ же бысть отъ народа Милостивымъ, ради получаемыхъ отъ него исцъленій. — Въ лъто же 1702, въ царствованіе Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексіевича всея Россіи, въ недълю вторую великаго поста, марта въ 1-й день, пріиде въ Ростовъ Преосвященный Архіепископъ Димитрій и прівлъ престоль Митрополіи Ростовской и Ярославской. — Отъ времени преставленія блаженнаго Іоанна Власатаго и Милостиваго, даже досель, баше на гробь его книжица сія, зъло ветха, псалтырь Давыдовъ, на латинскомъ діалектв, юже той угодникъ Божій моляся къ Богу чтяше, и видъвъ ю ветку и распадающуюся, Преосвященный Митрополить Димитрій повель ю вновь переплести и, обновивъ, наки на гробъ Блаженнаго Іоанна положи, да лежить неотъемлемо въ последняя лета.» Другая надпись, на концъ рукописи, писанная на Латинскомъ языкъ рукою одного изъ достойнъйшихъ преемниковъ Св. Димитрія, свидѣтельствуетъ, что «сію священную книгу держалъ въ рукахъ и благоговъйно лобызалъ 14 мая 1857 года Нялъ, Архіепископъ Ярославскій и Ростовскій».

### PAABA VIL

Рождественскій дъвний монастырь и подгородные мужескіе монастыри: Трощкій Варницкій, Бълогостицкій и Борисогльбскій, что на Усты.

Внутри города Ростова, близь землянаго вала, находится Рождественскій 3-го класса дівний монастырь. Основаніе этой обители приписывается Св. Өеодору, первому Архіепископу Ростовскому 1).

Въ монастыръ находятся слъдующія церкви: 1) Соборная двухъ-этажная; время построенія ея неизвъстно. Верхняя церковь Рождества Богородицы укращена стъннымъ писаніемъвъ

<sup>1)</sup> Въ тропарт Св. Осодору сказано: «извъщенісмъ Св. Дужа превеликую обитель воздвиже Пресвиттй Богородицы въ похвалу Рождества Ея.» Тоже подтверждается одною древнею Пконою, стоящею въ церкви Св Алексія, человтка Божія. На Пконт изображена Божія Матерь съ Предвтинымъ Младенцемъ, благословляющимъ предстоящихъ и молящихся: Прен. Антонія и Осодосія Печерскихъ и Стефана Новаго, Сватителей Пгнатія Ростовскаго и Никиту Новгородскаго, Преп. Матерей Абанасію, Мароу, Февронію, Осодору и Ксенію. Вингу Иконы подпись: «Сіе изображеніе образа Пресв. Богородицы написано по видъиному полемію молящемуся Святителю Осодору Архіенископу Ростовскому Чудотворцу, комиъ основ: на наша богоснасаемая обитель во ими Рождества Богородицы.»

1715 году, при Царт Петрт Алексіевичт и Ростовскомъ Еписконт Досиост, тщанісмъ пгуменіи Наталіи. Въ иконостаст на ходится чудотворный образъ Божіей Матери, списокъ съ Тихвинской Иконы, богато украшенный жемчугомъ и драгоцівными камиями—по предапію—благословеніе Св. Феодора созданной имъ обители. На стверной сторонт храма приделъ во славу Пресв. Троицы, устроенный въ 1772 году. Въ нижнемъ яруст теплая церковь Св. Алексія, человтка Божія, распространенная въ 1743 году, съ приделомъ Св. Димитрія, освященнымъ въ 1794 году. 2) Пятиглавый храмъ Тихвинской Иконы Богоматери, построенть въ 1842 году тщаніемъ покойной Игуменіи Павлы І-й (Шатиловой), а приделы Св. Николая чудотворца въ 1854 и Толгскія Богородицы въ 1856 году устросны попеченіемъ пынтыней Настоятельницы обители, Игуменіи Павлы ІІ-й (Дьяконовой) 2).

Варницкій <sup>3</sup>) Троицкій заштатный монастырь, въ 4 верстахъ отъ Ростова, итсколько виравт отъ дороги въ Ярославль. Время основанія этой обители покрыто неизвъстностью; только изъ грамоты, данной въ 7132 (1624) году отъ Царя Михаила Өеодоровича, видно, что опъ существовалъ при Грозномъ и при отцт его Великомъ Киязъ Василіи. Преданіе повъствуеть, что на этомъ мъсть была родина Преи. Сергія Радонежскаго и домъ, гдт жили праведные его родители. Въ этой малой оби-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Описаніе Ростов. Рождеств. дъвичьяго монастыря, составленное Свящ. Аристархомъ Изранлевымъ. С.-II. 6. 1858.

<sup>2)</sup> Это названіе пропзошло отъ соляных в опринцъ, принедлежавших в монастырю.

тели нѣтъ древнихъ строеній; Соборный храмъ Св. Троицы съ придѣлами Препод. Сергія и Святителей Аванасія и Кирилла Александрійскихъ, освященъ въ 1771 году Преосвященнымъ Аванасіемъ, Епископомъ Ростовскимъ.

До учрежденія штатовъ къ Варницкому монастырю было принисано 300 душъ крестьянъ и онъ управлялся Игуменами, а съ 1764 онъ оставленъ на своемъ содержаніи и управляется строителями <sup>4</sup>).

Бълогостицкій заштатный монастырь, въ 7 верстахъ отъ Ростова на Ярославской дорогь, на берегахъ озера и впадающей въ него ръки Вексы, построенъ въ 7165 (1657) году, Митрополитомъ Іоною Сисоевичемъ, при вспоможеніи Князя Миханла Миханловича Темкина-Ростовскаго. Въ этомъ монастыръ три каменныя церкви: Соборная Благовъщенія Богородицы, Архангела Михаила и Архангела Гаврінла <sup>6</sup>).

Въ Соборной Церкви находится чудотворная икона Казанской Божіей Матери, поступившая изъ дома храмоздателя Киязя Темкина-Ростовскаго. Она ежегодно приносится въ Ростовъ, въ 6 воскресенье по Пасхъ, остается въ Успенскомъ Соборъ до 7 іюля, и относится обратно въ обитель къ своему празднику.

Въ особой палаткъ погребено нъсколько лицъ изъ фамиліи Князей Темкиныхъ <sup>6</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Истор. Росс. lep., ч. III, стр. 500.

<sup>5)</sup> Тамже стр. 470.

<sup>6)</sup> Въ Бълогостицкой обители, сохраняются помянияки Княжескіе, въ которыхъ перечислены Князья: Владиміръ, Иванъ, Адріанъ, Самсонъ, Василій, Феодоръ, Іоаннъ, Созонтъ, Георгій (Темкинъ),

Въ прошеднемъ 1858 году Бълогостицкій монастырь приписанъ къ Ярославскому Архіерейскому дому.

Борисоглібскій второкласный монастырь, что на Устьі, въ 15 верстахъ стъ Ростова, на прекрасномъ містоположеніи. Опъ стоитъ на горі, окруженный, съ одной стороны, сосновой и еловой рощею, а съ другой живописными извитіями рібки Устьи, и общирными слободами, принадлежащими Графу Панину. Каменная ограда до 15 арш. вышиною, а бъ окружности до 480 саж., огромные храмы, колокольня, похожая на Ростовскую Соборную, съ колоколами бъ одинъ ярусь—все напоминаетъ архитектуру конца XVI или начала XVII вікі, и прежнее богатство обители, теперь давно уже объдпівнией.

Исторія основанія Борисоглібскаго монастыря въ одной древцей повітсти <sup>7</sup>) описана такъ: при Великомъ Князъ Димитріи

Димитрій, Іоаниъ, Іоаниъ инокъ, Сераніонъ пнокъ, Павелъ (Темкинъ), Григорій (Темкинъ), Оеодоръ (Гвоздевъ), Іоаниъ (Глинскій), Борисъ, Борисъ, Василій, Іона инокъ (Судской), Мисаилъ инокъ (Темкинъ), Григорій, Іоаниъ (Зюзинъ), схиминкъ Діонисій, Михаилъ (Темкинъ). Первые изъ этихъ Кинзей, кажется, тѣ, которые продали послѣднюю половину Ростова Іоаниу III, а нослѣдній—современникъ Митронол. Іоны Сисоевича и сотрудникъ его въ строеніи обители значительными вкладами, какъ видно изъ сохраненной доселѣ описи Бѣлогостицкаго монастыря, составленной еще при жизни Митр. Іоны.

<sup>7)</sup> Въ библіотекъ Тропцкой Сергіевской Лавры находится сборникъ въ четвертку, подъ № 20, въ которомъ номѣщена »повъсть о Борпсоглыбскомъ монастыръ, отъ коликихъ лътъ и како бысть начало.» Изъ этой повъсти заимствованъ нослъдующій разказъ о старцахъ Өеодогъ и Павлъ, и объ Игуменъ Өеофилъ.

Донскомъ, при Св. Алексін, Митрополить Московскомъ и всея Россіи, когда въ Ростовъ княжилъ Константинъ III Васильевичъ и еписконствовалъ Игнатій III, Преподобный Сергій Радонежскій приходялъ на богомолье къ Ростовскимъ Чудотворцамъ. Тогда пустынножители Осодоръ и Навелъ, испросивъ у Киязя и Епискона дозволеніе построить монастырь, просили отъ Преподобнаго Сергія благословенія и указанія мъста. Углубившись въ непроходимыя дебри, окружавшія тогда Ростовъ, Сергій избраль мъсто на берегу ръки Устья и сказалъ пустынникамъ: «Призритъ Богъ и Пресвятая Богородица на мъсто сіс.»—Ободренные сими словами, а въ-послъдствіи и видьніемъ Св. Бориса и Глъба, Осодоръ и Павелъ построили монастырь Борисоглъбскій.

Первый Игуменъ сего монастыря, Өеодоръ, желая безмолвія, вскоръ поручилъ обитель сотруднику своему, Павлу, а самъ удалился въ предълы Вологодскіе, и поселился въ уединенномъ мъсть съ пъсколькими учениками. Изгнанный оттуда окрестными жителями '), Өеодоръ перешель на Бълоозеро, и тамъ, выбравъ мъсто для монастыря на устът ръки Ковжи, пошелъ въ Москву къ удъльному Князю Андрею Дмитріевичу, сыну Донскаго, въ области котораго находилось выбранное имъ мъсто, и просиль его уступить опое подъ монастырь Сз. Николая. Князь не только далъ мъсто, но спабдилъ будущую обитель разными угодьями '). Возвращаясь изъ Москвы, Өеодоръ посттилъ Борисоглъбскій монастырь, поставилъ на мъсто свое Игуменомъ Павла, простился съ братією, и ушелъ на берега Ковжи. Тамъ опъ прожилъ пъсколько лъть, устроилъ

<sup>\*)</sup> Въ означенной повісти сказано: «окрестъ живущіп неразумнін невъгласы человікы, еще чюдское исчадіе, сего Преподобнаго изго-пиша и келейцу разметаша».

<sup>°) «</sup>Андрей же Киязь даде місто и починки и пожил и рыбныя говли.» Тамъ-же.

церковь и монастырь <sup>10</sup>). Предъузнавъ блаженную кончину свою, Осодоръ возвратился въ Борисоглъбскій монастырь, гдъ и преставился 22 октября, 1410 (6918) года.

Послѣ Павла перечисляется въ повѣсти еще нѣсколько Игуменовъ Борисоглѣбскихъ. Девятый изъ нихъ Өеофилъ, подвизавшійся въ игуменствѣ и строительствѣ 30 лѣтъ, мужъ добродѣтельный и благочестивый, въ 1524 (7032) году приступилъ къ построенію Соборной каменной церкви. Имѣя недостатокъ въ извести, опъ скорбѣлъ, но былъ утѣшенъ видѣніемъ Св. Бориса и Глѣба, и на другой день одипъ крестьянинъ указалъ мѣсто, гдѣ известь была поверхъ земли и бѣла, какъ енѣгъ.

Соборная Церковь Св. Князей Бориса и Гатба украшена стъпнымъ писаніемъ во времена Грознаго. У атваго клироса стоитъ знамя или воинская хоругвь, шитая очень искусно золотомъ и шелками по шелковой ткани. На ней изображены Архистратигъ Михаилъ и преклонившійся предъ нимъ Іисусъ Павинъ; вокругъ вышиты слова, сказанныя вождемъ небесныхъ силъ вождю народа Божія (Іис. Нав. V, 14, 15). Не принадлежало ли это знамя воинству Князя Михаила Скопина-Шуйскаго?

Въ съверо-западномъ углу Собора находятся гробницы основателей монастыря, Игуменовъ Оеодора и Павла. Съ западной стороны примыкаетъ къ Соборной Церкви паперть, съ придъломъ Пророка Иліи, устроеннымъ въ началъ нынъшняго столътія, на мъстъ прежней палатки. Здъсь почиваетъ подъ спудомъ Преподобный Иринархъ Затворникъ, и хранятся тяжелыя его цъпи, длиною въ 54 арш., желъзные кресты и нарукавники, власяница и схима.

<sup>10)</sup> Ковженскій Николаевскій монастырь находился въ 40 верстахъ отъ города Бълозерска, на устьт ріки Ковжи, впадающей въ Бълое озсро. Строеніе все въ немъ было деревянное. По ветхости и бъдности, онъ упраздненъ еще до учрежденія штатовъ. Истор. Росс. Іерар. ч. VI, стр. 548.

Преподобный Иринархъ былъ земледълецъ Ростовской области, деревни Кондакова. Въ мірѣ онъ назывался Иліею. Достигнувъ 30-лѣтняго возраста, онъ постригся въ Борисоглѣбскомъ монастырѣ, гдѣ 38 лѣтъ провелъ въ затворѣ, преставился на 70 году отъ рожденія, 13 января 1615 (7123) года, и погребенъ въ ископанной имъ самимъ могилѣ. Пренодобный Принархъ одаренъ былъ даромъ пророчества: онъ предсказалъ Царю Василію Шуйскому бѣдствія Россіи и нашествіе Ляховъ. Пророчество его вскорѣ сбылось: враги посѣтили в Борисоглѣбскій монастырь, но пощадили обитель изъ уваженія къ Преподобному Затворнику, безтрепетно обличившему вождя грабителей, Сапѣгу.

Князь Димитрій Михайлодичь Пожарскій, готовясь идти на избавленіе Москвы, посьтиль Иринарха: праведникь благословиль Князя крестомъ своимъ и предсказаль совершенный успъхъ, а Пожарскій, совершивъ подвигъ, возвратиль кресть Иринарху и грамотою своею освободиль монастырь его отъдоставленія припасовъ для войска, собираемыхъ тогда по случаю войны 11).

Кромъ Соборнаго храма находится въ монастыръ еще теплая церковь Благовъщенія Богоматери, съ придъломъ Св. Николая, и двъ церкви надъ вратами: Срътенія Господня и Преп. Сергія Радонежскаго.

На концѣ монастыря, близь ограды, сохранилась тѣспая и низкая келлія Преп. Иринарха, длиною въ ¼ арш., ширинсю менѣе 2 аршинъ, съ тѣсною скамьею подъ малымъ окномъ. Здѣсь прозорливый подвижникъ провелъ 38 лѣтъ въ затворѣ,

<sup>11)</sup> Рукописное жктіе Преподобнаго Принархи, писанное ученикствего, инокомъ Александромъ, находится въ Борисоглъбской обители.

1b-

ыя

T-

ıa-

въ ю-

เเ่я



лас вид ско вид ска в Бор нія вож

> ла ко С

ні м З

e

прикованный своими тяжелыми цѣпями къ обѣимъ продольнымъ стѣнамъ, на которыхъ и теперь еще цѣлы желѣзныя скобы.

Близь олтаря Соборной Церкви погребенъ въ особой палаткъ юродивый Алексій Степановичъ, прежде бывшій пономаремъ Рождественскаго монастыря и скончавнийся здѣсь въ 1781 году. Мѣстные жители почитаютъ память его, какъ добродѣтельнаго подвижника.

Архимандрія учреждена здѣсь въ 1608 году. До учрежденія штатовъ, къ монастырю приписано было 6785 душъ <sup>12</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Истор. Росс. Іерархін. Ч. III, стр. 424.

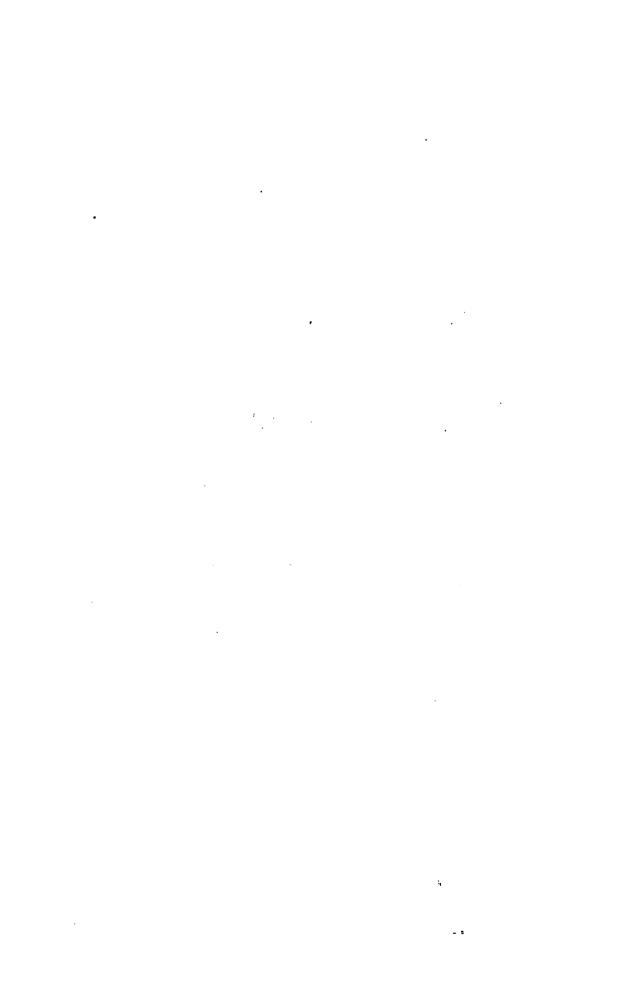

SCENK,

▲ Ğışa

**d** Gi\_

• Стыл

полза

о дасти

HASHRA

тіюцій

. OBAL

ie cuop-

4% no\_

. 1100411-

MANKA (%

HJ 36M-

BOY. ÀME

RE 34X1-

**386** 34

Bijs 34-

**K** 2851 8

прьсти

HATO HA

# EPELOWINE.

ŀ

#### чюдо

# В отвод в звили.

Накоего оубо кназа словга захаріа нмене жикаше к сель скоеми. ваня сель стым вца и стаго леонтта. Некоторыя же земли стыа бца часть мала прінде къ злуарін оного селоу. Н помышльние къ себь бе зоумнын жко да лукавьство прнобрящета своему сель юноу землю стыа бца. непоминал везумным, еже ку буалін гйм слокесе. Кла оувш полза члкжкоу, аще міря весь приовржщеть дшю же скою бщечить или что дасти члки измітноў на дійн своей. Онже еже оумысан то и ситбори, назыбаё оубш часть земли онов скоего села и лжескателей постаклжети глющи ако мы паматоу<sup>я</sup> за много лѣіт ако захарінна села сіа земла. Обы<u>ь</u> чан же издавна очво и оч пренихи еппови, шко егда с ков вочде спорно слово и земли. То сфеньика св леонтчевы котомв на розводв по-Сылае. а не жкоже и прочи соуды и табы систавляхоу и кробь проли\_ вающе, посыла же оубо и тогда архиеппи и ки оному захаріи сфенника си животворящими кртоми. Сфеннику же тамо прише шю и по швычлю на земан съ кртомъ стакшю. Захарів же съ лжибыми свівдівтели пришешоу. Лжесв втели же предипоидоша, ыкоже захарін оугшно, везстоуный же захаріл за ними поиде, ни тамо чтнаго кота встыдься. сфенникоу же за ними къслъ съ котомъ идоущу. И тако тведе зело стыл вща за-ХАРГА ОНВ НЕСЫТЫН КВ СВОЕМВ СЕЛОВ. ДОБЛАДШЕ ВО ЕМУ ТРИ ЛЛК СНЫ Н ших гри, его же некаможно ковми изкажати, и едина граста прасти на его безстоу нам шчи. ыко ш си прркоу глюцю, очи безоумнаго на



# EPEJOWENIA.

1.

### ОДОР

# 😂 отводћ звили.

Некоего оубо кнача словга захаріа имене живаше в селе своемя. ваня сель стыл вца и стаго леонтіа. Некоторыя же земли стыл бца часть мала прінде къ злуарін оного селоу. Н помышлаше къ севь бе выже уоно сказ ужавыство приобращеть своему сель том жемлю стыл бца. Непоминаа везумный, еже въ буалій гна слокесе. Кла оувш полза чльтиноу, аще міра кесь приовржщеть дійн же скон іщетить или что даста члки изменоу на дши своей. Онже еже оумысли что и сичтори. назыбае часть верапонов скоего села и лисскителей поставляеть глиций ако мы памато√е за много лѣт ако захарінна села сіа земла. Обы∟ чан же издавна очбо и оч пренихи еппови, ыко егда с кей бочде спорно глово со земли. То сфенинка съ леонтіебы котомъ на розводъ посылае. a не мюже и прочен соуды и табы съставляхоу и кробь проли\_ вающе, посылае же оуво и тогда архиеппъ и къ оному захарін сфенинка съ животворащими кртоми. Сфенику же тамо прише шю и по швычлю на меман съ кртомъ стакшю. Захаріє же съ лжибыми сведетели пришешоу. Лже. св втели же предипондоша, ыкоже захарін оугшно, везстоу нын же захаріл за ними поиде, ни тамо чтилго крта встыдьсм. сфенникоу же за ними въслив съ котомъ идоущу. И таки Обеде зело стыл віда за\_ ХАРІЗ ОНВ НЕСЫТЫН КВ СВОЕМВ СЕЛОВ. ДОКЛЖАШЕ ВО ЕМУ ТРИ ЛЛК ОНЫ Н шна грш, его же некаможно кефма извъжмин, и едина гресть прести на его везстоу на шин. ыко си прркоу глюцию, очи везоумилго на

кравуя земли, сфенинкоу же съ кртомь Вшешоу, зауаріа же раувісы на яемлю сноу изыде, и пыскоре очно шмщенте захарта пртемлеть. по пррчь... ском'я слокеси. Обратись воливнь его на главоу его и на веруь его непракда его синде. И егда бъябиде ядуаріа на яемлю оноу стыл вца, тогда къзопи БЕЛЇЕМЬ ГЛІОМИ ЗАХАРЇА ШКО БІВЖАТИ ХШТАШЕ. И ГЛА. ГОРЕ МИВ ШКЛАННОМО ыко земля ста на мною стоаше и усташе мя покрыти и погоубити, и персть оубо земли шном окланийн мон шчи засыпаше и такш едва ноу... жею вдими его приведоша. Ономоу же единако вопіющю: горе мив шко ЗЕМЛА СНА НАДО МНОЮ ВТЕ ШКО ШВЛЕ, Н ПОТЪ ЗЕМАН ОЧИ МОИ ЗАСЫПАШЕ и зав стражю окалиный, и никомоу же сего видмию, но токмо единому -чот уонофирт уопарак вы бол вы выпорат от эм же ворожения правуле. да пыбшу. Захаріа же біеве приході и ікоро показаніе показоуе, падаё субо ил истоу архиеппоу и глезами исэе шмакаа глм. гагрей ш чтнын © прости мм. и землю whoy и снастанною никою бъзвращае, архіеппъ же трифони скоро иде ни црквь и нача молебени пети стен бци. и чюткорцю лештію. Болміринже захлоріа 🗓 грекул суво прощенів, вкоупе же н 🗓 больни исцъленіе пріемле 🗓 цъльбоноснаго грова стго леонтіа. н эдрави субс каш скон раушса шусан. визда убалоу боу, БЦИ. ТКОРМІНИМИ ДИБНАЛ ЧИДЕГА СУГО НИКО СБОЙ ЛЕОНТІЕМИ.

(Път рукописи, находящейся въ библіотект Моск. Духовной Академіи подъ № 73. См. Главу II. пр. 13.)

#### ОТРЫВКИ

#### изь современнаго житія

## преподобнаго иринарха затворника.

### 1. Свиданів Иринарха съ Царемъ Василівмъ Шуйскимъ.

Въ нъкоторое время спящу ему (Преп. Иринарху) на постеля своей въ тонцъ снъ, и видъ Москву градъ посъченну отъ Литвы и все Россійское Царство поплънено и пожжено. И воспрянувъ отъ сна своего... и бысть ему гласъ: пойди въ Москвъ и повъждь сіе да будеть тако... И прінде къ Москив со ученикомъ своимъ Александромъ, за часъ дии, въ соборную церковь Пресв. Богородицы Успенія, и помолися Богородицъ и Великимъ Чуд. Петру и Іонъ Митрополитомъ. И иткто сынъ Болярской, именейъ Симеонъ, пойде къ царю и возвести о пришествіи старца. И радостенъ бысть Царь и повель прінти въ Благовыщенію Пресв. Богородицы, старенть же прінде въ церкви, помолися Богородицт и благослови Царя крестомъ и прлова Царя Василія Іоанновича, а Царь его цвлова любезно и подивися великимъ трудомъ его. И рече старецъ Царю Василію Іоанновичу: отпрыль ми есть Богь грвшному старцу, что видель сомь грады Мо-

скву плънену отъ Литвы и все Россійское войско, и азъ оставя многольтное въ темниць сидъніе и труды, а самъ къ тебъ пришелъ возвъстити, и ты стой о въръ Христовъ мужественно и храбрьствомъ. Извъсти, самъ же изыде изъ кве. Царь же Василій взя старца подъ руку, а ученикъ подъ другую. И рече Царь старцу: благослови Царицу; старецъ же не ослушаяся его, пойде къ Царицъ въ палату съ Царемъ, и благослови Царицу Марію Петровну, и благословя изыде изъ палаты. Царь же носла къ старцу два полотенца, старецъ же не хотя взяти; Царь же заклиная его Богомъ живымъ: возми Бога ради. Старецъ же рече Царю: азъ пріндохъ возвъстити тебъ превду. Царь же проводи старца до двора изъ палаты и приказа Болярину подчивати. И повелъ Царь дати свой возокъ и конюха, и велълъ проводити до монастыря Свят. Страстотерпцевъ Бориса и Гатба, и старець ядый хлъба у даннаго Болярина, и всего пребысть въ 20 часовъ, и поъхавъ съ Москвы и пріиде въ монастырь ко Святымъ Страстотерцемъ Христовымъ Борису и Гавбу....

И по маль времени прінде Литва, злые съкатели, въ Русскую землю, начали безъ милости пленити: и посекати, и многіе грады повоеваща и христіаномъ великую бъду наношаша и градъ Дмитровъ взили, и огнемъ сожгли; а Московскую силу и посадныхъ людей и женъ и детей посекли и церквамъ Божінмъ поколебади и Св. иконъ оклады одфрали престолы Божія одъянія съ нихъ пограбили, иконы и книги пограбиша и церкви сожгди. И многія христіяне посъченія ихъ бояшася, деньги имъ давали и многіе грады имъ покорящася. И во 117 году градъ ведикій Ростовъ повоеваща и поплънища и пожгоща, Соборную церковь Успенія Богородицы осквернили, и мужей и женъ и отроковъ. Леонтія и Исаія и все церковное созданіе и всякую казну пограбили н многіе грады владели и налогу великую роду Христіянскому чинили, а многіе грады стали отъ нихъ запиратися... Нъкто прінде воевода бъ воль и немилостивь, именемъ Микулинской, и повоеваль градъ Ростовъ и подъ Ярославлемъ посады пожгли и людей многихъ посъкли, и послъ того пріиде въ монастырь Борисоглабской на Устье и пріиде въ келлію Панъ Микулинской къ старцу со многими Паны, и вшедъ въ келлію нача старца испытовать о въръ: въ кого жь ты въруещи? И старецъ рече: азъ върую въ Св. Троицу Отца и Сына и Св. Духа, нераздельную... Онъ же паче рече: а земнаго Царя кого имъешь? И старецъ ему проглагола: азъ имъю Русскаго Паря Василія Іоанновича. Живу въ Руси, Русскаго Царя и имъю; а иного никого не имъю Царя, ни Короля Литовскаго, ни Царя Крымскаго. Отвъща же отъ Пановъ нъкто: и ты старче изменникъ, въ нашего Короля не веруещи. Отвеща ему старецъ: азъ вашего меча тлъннаго не боюся никако, и въры своея Русскаго Царя не дамъ, аще мя и засъчеши. Не много есть вамъ во мнт крове, а моего живаго Бога есть таковъ мечь, что васъ всъхъ посъчетъ невидимо, а души ваши во въки погубитъ въ муку. И бысть нужда належаща отъ Литвы велика во весь годъ отъ испытанія въры. И по нъкоемъ времени пріиде Князь Михаилъ (Скопинъ) отъ Новаго Града Великаго, съ ратію, и ста въ Колязинъ монастыръ съ Русскими людми и Нъмцы противу Литвы. И пріиде Панъ Сопъга отъ Троицы противу его со своею ратію, и Божією помощію и модитвами Пречистыя Богородицы и Великихъ Чудотворцевъ умоленіемъ и словомъ старцовымъ поби Московская сила Литву, и Панъ Сопъга отвороти прочь со всею ратію и ста на два насліта (ночлега?) до монастыря, въ сель Петровскомъ, и нача мыслити, чтобы имъ монастырь Бориса и Глеба на Устье пожещи. И братія стали прощаться другь съ другомъ, и нача старецъ со ученикомъ своимъ Александромъ и Корнилія утвшати. Да не убоимся, рече, иновърныхъ пожженія и постченія ихъ татинаго...

# 2. Пришествіе Сапыги къ старцу.

Пріиде (Сапъга) въ монастырь ко старцу въ келлію, и вшедъ и рече: благослови, батко! Какъ сію великую муку терпиши? И отвъща ему старецъ: Бога ради сію въ темпицъ муку терплю въ келліи сей. И начаша многіе паны говорити Сопъть: сей старецъ за нашего Короля за Дмитрея Бога не молитъ, а молитъ Бога за Шуйскаго. И отвъща старецъ: азъ въ Руси рожденъ и крещенъ, и азъ за Русскаго Царя и Бога молю. И отвъща Сопъта: правда въ баткъ велика, въ коей землъ жити, тому Царю и правити. И рекоша Паны: тебъ, господине, отправляти. И отвъщавъ старецъ Пану Сопътъ: возвратися, господине, во свою землю, полно тебъ въ Руси воевати, аще не изыдеши изъ Руси, или опять пріидешь въ Руси, и пе послушаешь Божія слова, то убіснъ будеши въ Руси. И панъ Сопъта рече старцу: прости, батко, и посемъ изыде съ миромъ, присла старцу на молебную службу пять рублевъ денегъ, и не велълъ монастыря тронуть ничимъ, и пойде Сопъта съ ратію въ Переславль.

## 3. Свиданіе съ Князсяв Михаиломь Скопинымь-Шуйскимь.

Во 112 году пойде Князь Михаилъ за Литвою и прищелъ къ старцу по благословение изъ Переславля, и старецъ Иринархъ посла ему благословение да просвиру, и вслълъ ему итти съ честнымъ крестомъ: дерзай, Госнодь Богъ да номожеть ти! и посла Князь посылку въ свободу Александрову, и тутъ Божіею помощію поби Литву. И по маль времени и самъ Князь Михаилъ прінде и ста въ слободъ, и почали безбожнін Агаряне Литва противно его изъ подъ Тронцы отъ Москвы эбиратися со всеми людьми. И слышавъ Князь Михаилъ печаленъ о томъ вельми бысть и присла Князь гонца ко старцу, и старецъ Иринархъ посла во Князю благословеніе и просвиру: дерзай, Князь Михаиль, не убойся, Богь ти поможетъ! И потомъ Киязь посла воеводу къ Троицъ къ Преп. Сергію, съ ратію, и воевода пріиде въ монастырь здравъ. Князь Михаилъ посла ко старцу гонца и дары и старецъ благословение ко Князю и просвиру, повельвая итти къ Троицъ. Киязь Михайло слышавъ благословение и пойде, а Сопъга, послышавъ, пойде къ Дмитрову. И приде Князь къ Троицъ здравъ, и вшедъ въ монастырь и помолися Троицъ и Преподобному отцу Сергію и воздаде славу Богу и Пречистьй Богородицъ и Русскимъ Чудотворцемъ, и посла рать, и Сопъгу въ Дмитровъ изби, и Сопъга побъжалъ въ Переславль, и въ Калугу, и самого его убища, а Князь Миханлъ отъ Троицы приде къ Москвъ, и вщедъ въ Соборную церковь, помолися Богородицъ и цъловавъ образъ иконы Владимерскія и Чюдотворцевъ раки и пойде въ домъ свой.

## 4. Благословскіє Кн. Димитрію Михайловичу Пожарскому и Козмъ Минину.

И въ то время въ Москвъ молва велика и кручина въ земан бысть, что Литва съдитъ на Москвъ, и модищася Нижегородцы, чтобъ далъ Богъ милость свою, и очистилъ градъ Москву отъ великія скорби. И бысть въ Нижнемъ Князь Лимитрій Михайловичъ Пожарскій, и почали Новгородцы бити челомъ, чтобы шелъ къ Москвъ и очистилъ градъ Москв; отъ великія скорби, и даша ему народъ подмогу на все, люди и деньги и запасы. И начаща им в помогати вевин градами и нача ему Богъ полощь .Свою подавати, и силы умножая къ нему. Выбрали Нижегородцы торговаго человека, именемъ Козму Минина, и почалъ онъ въ совътъ быть за единъ, и почаль Господь милость Свою подавать, и пошли они во граду Ярославлю со всею ратію, и сташа подъ градомъ Ярославлемъ, и почали зъ икмъ со исъхъ градовъ Русскихъ ратные люди за въру стоять, и за святыя Божія церкви умирати. И услышавъ старецъ, что Князь Димитрій Михайловичь Пожарской и Козма Мининъ въ Ярославлъ со всею ратію, и присла къ нимъ гонпа, чтобы шли полъ Москву сифино; а Князь Демитрій Михайловичь, да Козма Мининъ, помышляя бояся илги подъ Москву Ивана Заруцкаго, что онъ Иванъ убилъ подъ Москвою Воеводу Прокопія Петровича Ляпунова, и того ради не смъя идти подъ Москву со всею ратію, и посла старецъ Иринархъ ему челобитье и просвиру и повелъвая имъ идти подъ Москву со всею ратію, не бояся Ивана Заруцкаго: здъсь ли будеть Иванъ Заруцкой, и узрите славу Божію. И радъ бысть Князь о томъ словеси, и пойде со всею радостію къ Москвъ и ста въ Ростовъ, и пріиде Князь Димитрій Михайловичь, да Козма Мининъ по благословение сами къ старцу; старецъ же Иринархъ благословилъ идти подъ Москву, и далъ имъ крестъ свой на помощь, и пойде Князь радуяся, взявъ благословение у старца, и пойде къ Переславлю, изъ Переславля къ Троицѣ, и ставъ у Троицы и помолися Троицъ и Чудотворцу Сергію Преподобному, и посла воеводу Князя Димитрія Лопатина подъ Москву ко Князю Димитрію Тимофеевичу Трубецкому, и онъ радъ; а Заруцкой изъ подъ Москвы гонимъ Божіею милостію невидимою силою, а Литва и прибылые люди идуть съ запасомъ къ Москвъ сидъльцомъ. И слыша Князь Димитрій Трубецкой и послаль гонца во Князю, чтобы шель наскоро въ Москвъ на помощь, со всею ратію, а въ другой день пріидоша Литовскія люди подъ Москву, и воеводы, моляся Святой Троицъ и Московскимъ Чудотворцемъ, чтобы имъ далъ Богъ помощь Свою на Литовскихъ людей, и Литву побили. И стоя Князь Димитрій подъ Москвою, Божією милостію взя градъ Китай, и Литва съли въ Кремлъ градъ, и помалъ сидъльцы сдалися, и Князь Димитрій вниде въ Москву въ Кремль градъ, и помолися Пресвятой Богородицъ и Московскимъ Чудотворцемъ и бысть на Москвъ радость велія, что Господь Богъ очистилъ градъ Москву отъ Литовскихъ людей, а въ монастыръ у Бориса и Глеба на Устье кручина великая, что правять кормовыхъ денегъ на ратныхъ людей, а въ монастыръ отъ раззоренія Литовскихъ людей нътъ ничего. Игуменъ съ братією пріиде и со крестьяны ко старцу Иринарху и почали ему бити челомъ, чтобы отпустилъ къ Москвъ бити челомъ ученика своего Александра, и старецъ не презрѣ ихъ моленія, положи на ихъ волю, и отпустилъ ученика своего Александра къ Москвъ бити челомъ, и повелъ взяти у Князя Димитрія Михайловича честный крестъ, что далъ на помощь и со ученикомъ Александромъ пріиде къ Москвъ. И въ то время въ Москвъ бысть радость великая, что Король Литовской побъжалъ въ свою землю изъ Вязмы, и ученикъ старецъ Александръ пріиде ко Князю и привезе ему отъ старца благословеніе и просвиру, и Князь радъ бысть, и далъ ему грамоту, чтобъ не дати на ратныхъ людей денегъ и запасовъ за раззореніе Литовскихъ людей. И ученикъ взя у Князя грамоту и честный крестъ и возвратися въ монастырь и даетъ Игумену грамоту; Игуменъ радъ бысть; а старецъ Александръ пріиде въ келлію ко учителю своему старцу Иринарху и далъ ему честный крестъ отъ Князя и исправилъ челобитье.

### ИСТОРИЧЕСКІЯ СВЪДЪНІЯ

объ

### Архіереяхь Ростовскихь.

Епархія Ростовская учреждена Св. Равноапостольнымъ Кн. Владиміромъ въ 992 году и первымъ Епископомъ былъ

- 1. Өеодоръ I, Сеятый, Грекъ, посвященный отъ Митрополита Леона или Леонтія въ 992 году. Изнемогши въ борьбъ съ упорными язычниками, не смотря на апостольскіе труды Преп. Авраамія, онъ покинулъ Ростовъ и преставился въ своей же Епархіи, въ городъ Суздалъ, гдъ доселъ въ Рождественскомъ Соборъ почиваютъ Святыя его мощи 1).
- 2. *Иларіонъ*, также Грекъ, прибывшій изъ Царяграда, посль напрасныхъ усилій искоренить язычество, возвратился въ Грецію <sup>2</sup>).
- 3. Леонтій, Соятый, по всей въроятности современникъ В. К. Изяслава (1054—1077); первопрестольникъ въ томъ смыслъ, что первый изъ Печерскихъ Иноковъ сдълался Епископомъ 3).

<sup>1)</sup> Преос. Макарія Исторія Русской Церкви томъ 1. стр. 6. Полное Собраніе Историч. свёдёній о монастыряхъ. А. Ратшина. Москва. 1852, стр. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Исторія Русской Церкви, Еписк. Макарія томъ 1 прим, 25.

<sup>\*)</sup> См. выше главу II.

- 4. Исаія, Сеятый, постриженникъ Печерскій, поставленъ изъ Игуменовъ обители Св. Димитрія въ Кієвѣ, въ 1077 году находился при чудесномъ освященіи Печерской церкви. Преставился 15 маія 1089 года. Мощи его почиваютъ въ Соборной церкви на южной сторонѣ иконостаса, открытыя.
- 5. Ефремъ I, былъ современникомъ В. К. Владиміра Мономаха 1). Въ посланіи Еп. Симона къ блаженному Поликарпу именуется Суздальскимъ.
- 6. Иссторъ поставленъ около 1150, изгнанъ Андреемъ Боголюбскимъ въ 1156 в); впрочемъ, чрезъ нѣсколько времемени принятъ Суздальцами и въ 1164 году находился при установленіи праздника 1 августа. Преставился въ 1168 году в).
- 7. *Леонъ*, посвященъ въ 1158 году. Выгнанъ изъ Суздаля въ 1159 и изъ Ростова въ 1162, за лихоимство, а по Троицкой лътописи за ересь <sup>7</sup>).

Послъ него опять возвратился Нестьоръ и пробыль до 1164 г. <sup>8</sup>).

- 8. Өеодоръ II, по прозванію Калугеръ, посвященъ въ Константинополь въ 1170 году; лишенъ сана въ 1172, за неслыханныя жестокости, и по суду Митрополита казненъ отсъченіемъ правой руки, отръзаніемъ языка и ослъпленіемъ .
- 9. Лука, посвященъ изъ Игуменовъ Спасскаго Берестовскаго монастыря въ 1185 году, марта 11; по увъренію лъ-

<sup>4)</sup> Kap. III. np. 27.

<sup>5)</sup> Kap. II. up. 381.—III. 28.

<sup>6)</sup> Кар. II. пр. 408. Хронологическій Указатель Ісрарховъ Ростовскія и Ярославскія паствы. СПБ. 1859.

<sup>7)</sup> Kap. III. up. 29.

<sup>8)</sup> Tanme.

<sup>°)</sup> Kap. III. 22. up. 30.

- тописца 10), молчаливый, милостивый къ убогимъ, ласковый ко всякому, кроткій рѣчью и дѣломъ. Скончался во Владимірѣ 1189 ноября 10, и погребенъ въ тамошней Соборной церкви.
- 10. Іоаннъ I, посвященъ въ 1190 году, генваря 23, бывъ прежде духовникомъ В. К. Всеволода; въ 1196 году вънчалъ во Владиміръ сына его Князя Константина; оставилъ Епархію и принялъ схиму въ 1214 году <sup>11</sup>), въ Суздальскомъ Козмо-Даміановскомъ монастыръ, гдъ и погребенъ.
- 11. Пахомій, постриженникъ Печерскій, Игуменъ какогото, совершенно-неизвъстнаго намъ, Ростовскаго Петровскаго монастыря, духовникъ Великаго Князя Константина Всеволодовича, по желанію его посвященъ въ 1214 году. Князь Владимірскій Георгій, враждуя съ братомъ, захотълъ имъть особаго Епископа во Владимірть и, по желанію его, въ 1215 году. Симонъ, Игуменъ Рождественскій, посвященъ въ этотъ санъ. Съ того времени во Владимірть учреждена особая Епархія. Скончался въ 1216 году и погребенъ въ Ростовской Соборной церкви: по льтописцу, мужъ добродътельный, исполненный книжнаго ученія 12).
- 12. Кириллъ I, изъ черноризцевъ Суздальскаго Димитріева монастыря, посвященъ въ 1216. Мучимый тяжкою бользнію, по которой льтописецъ сравниваеть его съ Іовомъ, и лишившись большей части своего имънія вслъдствіе какой-то тяжбы («Бяшеть бо Кирилъ богать зъло кунами и селы и всъмъ товаромъ и книгами, и просто рещи такъ бъ богать всъмъ яко ни одинъ Епископъ былъ въ Суздальской области») удалился въ Димитріевъ Суздальскій монастырь, принялъ тамъ схиму въ 1229 съ именемъ Киріака, и скончался въ 1230 13).

<sup>10)</sup> Кар. Ш. пр. 81.

<sup>11)</sup> Тамже, пр. 80 и 171.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Tamme, np. 171 n 208.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Полное Собраніе Русскихъ Літописей. т. І. стр. 192. Карама. т. III. пр. 223.

- 13. Кириллъ II, изъ Архимандритовъ Рождественскаго монастыря, избранъ въ Епископы блаженнымъ Княземъ Василькомъ Ростовскимъ, и посвященъ въ Кіевъ, 6 апръля 1231 года, при многочисленномъ собраніи Епископовъ и Князей. Василько принялъ его въ Ростовъ, съ великою честію и со крестами 14). Отдалъ послъдній долгъ павшему въ битвъ съ Татарами, В. К. Георгію Всеволодовичу, отыскавъ тъло его на берегахъ Сити, и Князю-Мученику Св. Васильку 15); преставился 21 маія, 1262 года, и погребенъ въ Соборной церкви. Лътописецъ, называя его «блаженнымъ и учительнымъ», говоритъ: «Се бысть истинный Пастырь, пася люди земли Ростовскія съ кротостію» 11). По всей въроятности ему принадлежить извъстное въ рукописяхъ «Поученіе Попомъ» 17).
- 14. Игнатій 11, Святый, посвященъ изъ Архимандритовъ Аврааміева Богоявленскаго монастыря, 19 сентября 1262 года; преставился по 26-літнемъ правленіи 28 маія, 1288 года 18).
- 15. Тарасій, посвященъ въ 1289 году изъ Игуменовъ Іоанно-Богословскаго монастыря; въ 1295 году поссорился съ Княземъ своимъ, Константиномъ Борисовичемъ, и уѣхалъ въ Устюгъ, а Константинъ погнался за нимъ и взялъ его подъ стражу со всѣми людьми Епископскими 19); оставилъ Епархію 1299 года, скончался въ 1304 году.
- 16. Симонъ, а по другимъ Симеонъ, переведенъ изъ Владиміра въ Ростовъ въ 1299, когда Митрополитъ Максимъ изъ раззореннаго, опустълаго Кіева перенесъ престолъ Митрополіи въ новую столицу Великокняжескую Владиміръ; скончался въ 1311 году.

<sup>14)</sup> Kap. III. np. 369.

<sup>15)</sup> См. выше главу I.

<sup>10)</sup> Kap. IV. up. 113.

<sup>17)</sup> Творенія Святыхъ Отцевъ, 1843. Прибавленія стр. 426 и 427.

<sup>18)</sup> Жизнь Св. Игнатія изложена въ главъ II-й.

<sup>19)</sup> Ростовск. и Воскрес. льтои.—Кар. IV. пр. 201.

- тописца <sup>10</sup>), молчаливый, милостивый къ убогимъ, дасковый ко всякому, кроткій рѣчью и дѣломъ. Скончался во Владиміръ 1189 ноября 10, и погребенъ въ тамошней Соборвой церкви.
- 10. Іоаниъ I, посвященъ въ 1190 году, генваря 23, бывъ прежде духовникомъ В. К. Всеволода; въ 1196 году вѣнчалъ во Владиміръ сына его Князя Константина; оставилъ Епархію и принялъ схиму въ 1214 году 11), въ Суздальскомъ Козмо-Даміановскомъ монастыръ, гдъ и погребенъ.
- 11. Пахомій, постриженникъ Печерскій, Игуменъ какогото, совершенно-неизвъстнаго намъ, Ростовскаго Петровскаго монастыря, духовникъ Великаго Князя Константина Всеволодовича, по желанію его посвященъ въ 1214 году. Князь Владимірскій Георгій, враждуя съ братомъ, захотълъ имъть особаго Епископа во Владиміръ и, по желанію его, въ 1215 году. Симонъ, Игуменъ Рождественскій, посвященъ въ этотъ санъ. Съ того времени во Владиміръ учреждена особая Епархія. Скончался въ 1216 году и погребенъ въ Ростовской Соборной церкви: по льтописцу, мужъ добродътельный, исполненный книжнаго ученія 12).
- 12. Кириллъ I, изъ черноризцевъ Суздальскаго Димитріева монастыря, посвященъ въ 1216. Мучимый тяжкою бользнію, по которой льтописецъ сравниваеть его съ Іовомъ, и лишившись большей части своего имънія вслъдствіе какой-то тяжбы («Бяшетъ бо Кирилъ богатъ зъло кунами и селы и всъмъ товаромъ и книгами, и просто рещи такъ бъ богать всъмъ яко ни одинъ Епископъ былъ въ Суздальской области») удалился въ Димитріевъ Суздальскій монастырь, принялъ тамъ схиму въ 1229 съ именемъ Киріака, и скончался въ 1230 13).

<sup>10)</sup> Кар. III. пр. 81.

<sup>11)</sup> Тамже, пр. 80 и 171.

<sup>13)</sup> Тамже, пр. 171 и 208.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Полное Собраніе Русскихъ Літописей. т. І. стр. 192. Карама, т. III. пр. 223.

- 13. Кириллъ II, изъ Архимандритовъ Рождественскаго монастыря, избранъ въ Епископы блаженнымъ Княземъ Василькомъ Ростовскимъ, и посвященъ въ Кіевѣ, 6 апрѣля 1231 года, при многочисленномъ собраніи Епископовъ и Князей. Василько принялъ его въ Ростовѣ, съ великою честію и со врестами <sup>14</sup>). Отдалъ послѣдній долгъ павшему въ битвѣ съ Татарами, В. К. Георгію Всеволодовичу, отыскавъ тѣло его на берегахъ Сити, и Князю-Мученику Св. Васильку <sup>15</sup>); преставился 21 маія, 1262 года, и погребенъ въ Соборной церкви. Лѣтописецъ, называя его «блаженнымъ и учительнымъ», говоритъ: «Се бысть истинный Пастырь, пася люди земли Ростовскія съ кротостію» <sup>16</sup>). По всей вѣроятности ему принадлежитъ извѣстное въ рукописяхъ «Поученіе Попомъ» <sup>17</sup>).
- 14. Игнатій II, Святый, посвященъ изъ Архимандритовъ Аврааміева Богоявленскаго монастыря, 19 сентября 1262 года; преставился по 26-лътнемъ правленіи 28 маія, 1288 года <sup>18</sup>).
- 15. Тарасій, посвященъ въ 1289 году изъ Игуменовъ Іоанно-Богословскаго монастыря; въ 1295 году поссорился съ Княземъ своимъ, Константиномъ Борисовичемъ, и уъхалъ въ Устюгь, а Константинъ погнался за нимъ и взялъ его подъ стражу со всъми людьми Епископскими 19); оставилъ Епархію 1299 года, скончался въ 1304 году.
- 16. Симонъ, а по другимъ Симеонъ, переведенъ изъ Владиміра въ Ростовъ въ 1299, когда Митрополитъ Максимъ изъ раззореннаго, опустълаго Кіева перенесъ престолъ Митрополіи въ новую столицу Великокняржескую Владиміръ; скончался въ 1311 году.

<sup>14)</sup> Kap. III. np. 369.

<sup>15)</sup> См. выше главу I.

<sup>16)</sup> Kap. IV. up. 113.

<sup>17)</sup> Творенія Святыхъ Отцевъ, 1843. Прибавленія стр. 426 и 427.

<sup>18)</sup> Жизнь Св. Игнатія изложена въ главъ ІІ-й.

<sup>1°)</sup> Ростовск. и Воскрес. лътон.—Кар. IV. пр. 201.

- 47. Прохоръ, посвященъ изъ Архимандритовъ Спасо-Ярославскаго монастыря 1311 года, Св. Митрополитомъ Петромъ, и присутствовалъ на Соборъ въ Переславлъ-Залъскомъ, гдъ Св. Петръ судился съ оклеветавшимъ его Епископомъ Тверскимъ, Андреемъ; ему явилась Толгская Икона Божіей Матери 8 августа 1314 года. Преставился въ схимъ, подъ именемъ Трифона, 7 сентября 1328 года, и погребенъ въ Ярославскомъ Спасскомъ монастыръ; мъсто гроба его ознаменовано каменною часовнею, за олтаремъ храма Преображенія 20).
- 18. Антоній I, поставленъ отъ Митрополита  $\Theta$ еогноста въ 1328, скончался въ 1336 году  $^{21}$ ).
- 19. Гаврішль, поставлень оть того же Митрополита въ 1336 году; годъ кончины неизвъстенъ.
- 20. *Іоаниъ II*, поставленъ въ 1346 году, тъмъ-же Митрополитомъ Өеогностомъ, изъ архимандритовъ Московскаго Спасскаго монастыря, что на княжомъ дворъ <sup>22</sup>), скончался въ 1355 году.
- 21. Игнатій III, посвященъ Св. Алексіемъ Митрополитомъ въ 1356, преставился въ 1364 году <sup>22</sup>)
- 22. Петръ, посвященъ отъ того же Митрэполита въ 1364; скончался въ 1365, отъ-моровой язвы, именуемой черною смертію.

Посл'в него упоминается Паросній, а по другимъ Пафиумій; но въроятно, что это тотъ же Петръ въ схимничествъ, потому что въ степенной книгъ <sup>24</sup>) упоминаются сряду три Епископа Ростовскихъ, посвященныхъ Св. Алексіемъ: Игна-тій, Петръ и Арсеній.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Исторія Губернскаго го рода Ярославля, Протоіер. І. Тронцкаго. Ярославль 1853 стр. 23 и 24.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Kap. IV up. 328.

<sup>\*2)</sup> Описаніе Новоспасскаго понастыря стр. 86 и 14.

<sup>23)</sup> Хронолог. Указатель.

<sup>24)</sup> Степенная Кишга, стр. 4 1. глава 7.

- 23. Арсеній I, нят рода Княза (Св. Митронолитомъ Алексіемъ (Св. Митронолитомъ Алексіемъ (Св. Керисорія Береній Аностоль земли Пермекой (Св. Грисорія Береній (Св. Грисорія Бере
- 24. Матоей Грекъ, уноминается въ 1100 пенін Сарайскаго Ен. Саввы; скончался въ 110
- 25. Іаковъ, Соятый, посвященъ въ 1386 гг., у томъ Инменомъ; преставился 27 ноября, 1352 главъ III-й).

Въ помянникъ Ростовской Соборной церкви зиме на слъдующие Епископы Ростовские безъ означения мать в фрессиямонь, Митрофань, Кирилль, Парфеній, Алексій ц. глость, Пларіонь, Осодорь, Іоапнь.

- 26. Осодоръ III, Соятый, руконоложенъ въ 1389 годовъ Царъградъ, Патріархомъ Ниломъ, въ санъ Архіениево. Ростовскаго; преставился 28 ноября 1395 года; погреблед въ югозападномъ углу Соборной церкви (см. въ главъ II-й).
- 27. *Арсеній II*, посвященъ въ 1395 году, и векорь оставиль Епархію.
- 28. Григорій, посвященъ 14 марта 1396 года, Митронолитомъ Кипріаномъ, котораго и погребалъ въ 4406 году. Въ 1401 году присутствовалъ въ Москвъ на Соборъ; при немъ былъ великій пожаръ въ Ростовъ, 21 іюня, 1408 года, и ему обязана великольнымъ возобновленіемъ своимъ Соборная церковь (см. во II-й главъ). Скончался 3 маія, 1416 года <sup>29</sup>). Въ грамотахъ онъ писался Архіенискономъ Ростовскимъ, и грославскимъ, и Углицкимъ, и Бълозерскимъ, и Моложекимъ.

<sup>25)</sup> Тропцкая літоп, подъ 6885 годомъ.

<sup>26)</sup> Kap. V. 125.

<sup>27)</sup> Хронолог. Указатель.

<sup>25)</sup> Kap. V. up. 137.

<sup>29)</sup> Тамже V. прим. 254.

- 29. Діонисій, первый Игуменъ Спасо-Каменскаго Вологодскаго монастыря, пришедшій къ В. К. Димитрію Донскому и долго жившій въ въ Москвъ, въ Богоявленскомъ монастыръ, посвященъ Митрополитомъ Фотіемъ, 12 іюля 1418; преставился 18 октября, 1425 года 30).
- 30. Ефремь 11, хиротописань въ Епископскій санъ Митрополитомъ Фотіємъ 43 апръля, 1427 года; Архіеннеконъ въ 1446; участвоваль въ обличительномъ посланіи Святителей Русскихъ къ Шемякъ въ 1447 году <sup>21</sup>), и въ 1448 предсъдательствоваль на Соборъ Московскомъ, избравшемъ въ Митрополиты Св. Іону; преставился 29 марта, 1454 года.
- 31. Осодосій Бысальцевь, Архимандрить Чудовскій, посеященъ Св. Митрополитомъ Іоною въ 1454 году; въ 1455 году, когда навечеріе Св. Богоявленія случилось въ воскресенье, онъ разръшилъ себъ и инокамъ на рыбу, сыръ и молоко, а мірянамъ на мясо; въ последствін, признавъ это за грехъ, подписаль о томъ исповеданіе, объясняя, что поступиль такъ, «по діаволю искушенію, а по своему скудоумству» 32). Въ 1458 году, онъ сзывалъ духовенство своей Епархін, на Соборъ, на Бълоозеро, «да исправится дъло церковное и всего православнаго христіанства» и эз) горько жаловался на нерадъніе клира о священныхъ обязанностяхъ. Сдълавшись Митрополитомъ всея Россіи 9 маія 1461 года, онъ съ тою же ревностію заботился объ исправленін нравовъ духовенства, но не успъвъ въ добрыхъ своихъ намъреніяхъ, оставилъ престолъ въ 1465 году, и, заключивнись въ келлю, въ Чудовъ монастыръ, провелъ остатокъ жизни въ дълахъ христіанскаго ми-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Автопись Каменнаго монастыря. Кар. IV. пр. 160. V. пр. 254.

эз) Посланіе Святителей къ Шемякъ, въ Синод. Библіот. № 164 л. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Акты Истор. Археограф. Коминссін т. 1. № 57. стр. 105.

<sup>33)</sup> Тамже № 64, стр. 114.

лосердія. Въ послѣдствіи онъ переселился въ Сергіеву обитель, и тамъ преставился въ 1475 году <sup>34</sup>). Онъ первый изъ Митрополитовъ посвященъ въ сей санъ, въ Москвѣ, Святителями Русскими, не ходивъ за посвященіемъ въ Константинополь, уже завоеванный Турками, но, по назначенію Св. Іоны, который самъ его «избралъ и благословилъ на свое мѣсто, да и грамоту свою благословенную на его имя, во святѣй велицѣй соборнѣй церкви Пречистыя Богоматере, за своею подписью и печатью, на престолѣ положилъ» <sup>35</sup>). Удаленіе его отъ престола Первосвятительскаго современники почитали бѣдствіемъ для отечества <sup>36</sup>).

- 32. Трифонь, Архимандрить Новоспасскій, посвящень 13 маія 1462 года и прибыль въ Ростовь 23 маія <sup>37</sup>); при обрѣтеніи мощей Ярославскихъ Чудотворцевь, Св. Князя Өеодора Ростиславича и чадъ его, Давида и Константина, въ 1463 году, за сомнѣніе въ святости сихъ мощей, впалъ въ разслабленіе, что заставило его въ 1467 году, оставить Епархію <sup>38</sup>), и удалиться въ Спасо-Ярославскій монастырь, гдъ и преставился 30 декабря 1469 года, и погребснъ въ тойже каменной часовнъ, гдъ почиваетъ Блаж. Прохоръ, въ схимъ Трифонъ <sup>39</sup>).
- 33. Вассіанъ I, по прозванію Рыло, ученикъ Пр. Пафнутія Боровскаго, Игуменъ Тропцкаго Сергіева монастыря, въ 1455 году 40), посланъ былъ Св. Іоною для утвержденія въ Православіи Кіевской Княгини Анастасіи съ дѣтьми, и

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Ист. описаніе Святотронцкія Сергіевы Лавры. 1857. стр. 73.

<sup>35)</sup> Акты Ист. Арх. Коми. 1. № 69, стр. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Kap. VI. crp. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Kap. VI. up. 629.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Ник. лът. часть 6-я, стр. 2 и 3.—Церковн. Истор. Арх. Иннокентія, изд. 1821. часть 2-я, стр. 569.

з») Исторія Ярославля, стр. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Истор. онис. Святотр. Серг. Лавры, стр. 72.

вполит успълъ въ этомъ поручении \*1). Въ 1466 году, переведенъ Архимандритомъ въ Симоновъ монастырь; 13 декабря 1468 года, посвященъ въ санъ Архіенискона Ростовскаго, Митрополитомъ Филипномъ 1-мъ. Примирилъ В. К. Іоанна съ матерью и братьями; одушевлялъ его въ 1480 году, сильною рѣчью \*2), и еще сильнъйшимъ посланіемъ \*3), не стращиться Татаръ, и смъло идти на Ахмата; преставялся 23 марта, 1481 года.

- 34. Іоасафъ 1, изъ роду князей Оболенскихъ 44), настоятель Оеранонтова Бълозерскаго монастыря, посвященъ Митрополитомъ Геронтіемъ 22 іюля, 1489 года. Оставилъ Епархію въ 1489 г. 45), скончался 7 октября, 1514 года.
- 35. Тихонъ Мальшиниъ, Архимандритъ Ярославскаго Спасскаго монастыря, хиротонисанъ Митронолитомъ Зосимою 15 генваря 1490 г., участвовалъ въ Соборахъ: 1491 года противу жидовствующихъ, и 1492 года для утвержденія новаго пасхальнаго круга на 8-ю тысячу лѣтъ. При немъ строена въ Устюгъ деревянная Соборная церковь на мѣсто погоръвшей: «круглая, рубленая по старинъ, о 20 стънахъ» 46, и въ 1501 году обрътены, послъ пожара Ярославскаго соборнаго храма, нетлънныя мощи Св. Благовърныхъ князей Яро-

<sup>41)</sup> Сунод. Библ. № 164. л. 90.

<sup>42)</sup> Кар. VI стр. 93. Сокр. Ист. Росс. Церкви Митр. Платона, ч. 1, стр. 336.

<sup>43)</sup> Степ. Кн. II, 440. Сунод. лтт. № 365. л. 487. Выппски изъ этого посланія паходятся у Карамзина (VI, стр. 96 п 97).

<sup>44)</sup> Князь Іоасафъ Михайловичь, сыпъ Князя Михаила Пвановича, родной братъ Князей Бориса и Пвана, изъ коихъ первый былъ родоначальникомъ Князей Турепиныхъ, а последній Киязей Репинныхъ. Росс. Родослов. Сборникъ, Кн. П. Долгорукова. Ч. 1. стр. 60.

<sup>45)</sup> Kap. VI. np. 629.

**<sup>\*\*)</sup>** Tamme.

славскихъ Василія и Константина Всеволодовичей, внуковъ мудраго Константина и племянниковъ Св. Василька <sup>47</sup>). Въ генварѣ 1503 г., за болѣзнію оставивъ Епархію, удалился въ Борисоглъбскій (на Устьѣ) монастырь, гдѣ и скончался и погребенъ. Уже по удаленіи его, въ 1503 году, былъ въ Москвѣ соборъ, воспретившій священнослуженіе вдовымъ священникамъ. Между рукописями Московской Духовной Академіи есть посланіе кь этому Собору, вдоваго Ростовскаго священника, Георгія Скрыпицы, въ которомъ онъ сильно жалуется па жестокость и несправедливость сего опредъленія <sup>48</sup>). Вѣроятпо проситель осмѣлился относиться прямо къ Собору, потому, что Ростовская Каеедра была тогда безъ пастыря.

- 36. Вассіаць 11 Сапинь, родной брать Пр. Іосифа Волоколамскаго (1), Архимандрить Симоновскій, хиротонисань Митрополитомъ Симономъ 18 Генваря, 1506 года; принималь участіе въ несогласіи Іосифа съ Новгородскимъ Архіепископомъ Серапіономъ, и держаль сторону своего брата (10), посль чего вскоръ, 28 августа, 1515 г., скончался въ Москвъ на Дорогомиловъ, а погребенъ въ Ростовъ.
- 37. *Іодинъ* 111, Архимандритъ Симоновскій, посвященъ Митрополитомъ Варлаамомъ, 9 февраля 1520 г.; время кончины неизвъстно.

<sup>47)</sup> Исторія Ярославля стр. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Рукопись Моск. Дух. Акад. въ 4 д. подъ № 177 л. 466—475.

<sup>4°)</sup> Леонидъ, Еп. Рязанскій, жалуясь Царю Өеодору І. на Арх. Евопмія (см. ниже пр. 53), говоритъ, что «въ Ростовъ на Архі-епископын былъ Васьянъ, братъ Іосифу Чудотворцу.» Акты Истор. т. І. № 216, стр. 411.

<sup>50)</sup> Въ Архив. Ростов. льтоп. л. 578, на обор. «сипрился Князь Великій съ Серапіономъ (въ 1515 году); а кто пи постояль (противъ Серапіона), бояринъ Василій Челядиннъ, и Владыка Ростовскій Васьянъ, и братъ его Іосифъ... и того льта вси умерли.»

- 38. Кириллъ 111, Архимандритъ Спасо-Суздальскій, рукоположенъ Митрополитомъ Даніиломъ, 4 марта 1526 г.—Болье ничего объ немъ неизвъстно.
- 39. Досиоей 1, Игуменъ Кириловскій, посвященъ въ 1541 г. Митрополитомъ Іоасафомъ; находился при избраніи Митрополита Макарія; скончался въ августъ 1542 г. и погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ 51).
- 40. Алексій, игуменъ Троицкій въ 1541 г., посвященъ Митрополитомъ Макаріемъ, въ февраль 1543 г; оставилъ Епархію въ 1549 г. и удалился въ обитель Сергіеву, гдъ былъ еще живъ въ 1551 г., когда ему, вмъстъ съ бывшимъ Митрополитомъ Іоасафомъ, и другими пребывавшими на покоъ Властями, посланы были вопросы о церковномъ благоустройствъ, по распоряженію Стоглавнаго Собора 52).
- 41. Никандръ, также Игуменъ Троицкій съ 1543 г., хиротописанъ митрополитомъ Макаріемъ, 17 марта, 1549; въ 1552 году крестилъ въ Лаврѣ сына Іоаннова, Димитрія, вскорѣ умершаго; былъ свидътелемъ свирѣпствъ Грознаго и ѣздилъ къ нему, вмѣстѣ съ прочими Святителями, въ слободу Александровскую, когда Іоаннъ отрекался отъ царства; участвоналъ въ Стоглавномъ Соборѣ и въ избраніи Св. Митрополита Филиппа; скончался 1567 года 25 септября, въ Москвѣ, и погребенъ въ Сергіевой обители 53).
- 42. Кориилій, казначей митрополичьяго дома и Игуменъ Коломенскій, посвященъ въ 1567 г. генваря 19; присутствовалъ въ 1572 г. на Соборъ, для разръшенія четвертаго брака Грозному 54); время кончины его пеизвъстно.
  - 43. Іона 1, хиротописанъ въ Москвъ, въ 1574 г., и вскоръ

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Кар. VIII. пр. 120 153 Хронолог. Указатель.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Ист. опис. Святогр. Серг. Лавры, стр. 81.

<sup>58)</sup> Kap. VIII. np. 197. IX. np. 94. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Тамже IX. пр. 268,

тамъ же скончадся, не бывъ въ Епархіи. Тъло его, по завъщанію, перевезено въ Ростовъ и погребено виъ Соборной церкви, по правую сторону олгаря, противъ гроба Св. Леонтія <sup>55</sup>).

- 44. Давидъ, посвященъ въ 1574 г.; за ересь, кажется, расположение къ Западной Церкви, отлученъ въ 1583 году.
- 45. Евоимій, извъстенъ по актамъ 1583—1585 года. Въ 1585 г. Леонидъ, Епископъ Рязанскій, жаловался письменно Царю Феодору Іоанновичу на Евоимія за то, что онъ ему, за царскимъ столомъ, въ Рождество Христово «съ собою ъсти съ блюда не далъ и конечно позоровалъ;»—онъ же бранилъ «Осифовлянъ» (Іосифовскихъ постриженниковъ), называя ихъ «Жидовлянами 56).»
- 46. Іосъ, Архимандритъ Симоновскій, съ 1575 года Новоепаскій <sup>57</sup>), въ 1581 г. Епископъ Коломенскій; въ 1586 г. Архіепископъ Ростовскій; съ 11 декабря 1587 года, Митрополитъ, а съ 26 генваря 1589 г., первый Патріархъ Московскій и всея Руси.
- 47. Варлаамь 1, въ мірт Василій Роговъ, родомъ изъ Карелін, инокъ Новогородскій и мастеръ церковнаго птия въ посвященъ отъ Митрополита Іова въ Архіепископы въ

<sup>55)</sup> Географ. Словарь Росс. Государства, А. Щекатова, ч. V, стр. 415.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Акты Историч. 1. № 216. стр. 11.—См. выше прим. 46. Сочинитель Истор. Росс. Іер., почитая Евонмія сомнительнымъ, опибочно полагаетъ его въ 1563 г.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Пово-Спасскій монастырь, соч. П. М. Снегирева. 1843 г. етр. 90.

<sup>58) «</sup>Въ Велицъмъ Новъ-градъ, были старыи мастеры Савва Роговъ, да братъ ево Василій, во иноцехъ Варлаамъ, родомъ Карелянинъ и последъ тово тотъ Варлаамъ Митрополитомъ во градъ Ростовъ былъ, мужъ благоговъинъ и мудръ зело, пъти былъ гораздъ знаменному и трехстрочному и демественному пънію былъ распъвщикъ и творецъ.» Изъ старинной рукописи: «предисловіе, откуду начало быти въ нашей Русской земли осмигласное пъніе.» Москвитянинъ, 1846, № 6, стр. 173.

1587 году, а въ 1589 г., по учреждени Патріархіи Всероссійской, и вмъстъ съ нею четырехъ Митрополій въ Новгородъ, Казани, Ростовъ и на Крутицахъ, отъ того-же Іова Патріарха возведенъ въ санъ Митрополита. Время кончины его неизвъстно. Погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ.

- 48. *Іона* 11, прозорливый, Митрополить, поставлень отъ того-же Патріарха Іова, около 1604 года. Узнавъ Отреньева въ Чудовъ, предсказывалъ о немъ Патріарху и Царю Борису, что «недостойный инокъ Григорій хочеть быть сосудомъ діавольскимъ» <sup>59</sup>). Время кончины его неизвъстно, но погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ, хотя послъднее время жилъ во Владимірскомъ Рождественскомъ монастыръ <sup>60</sup>). Между рукописями Новгородскаго Софійскаго Собора находится его окружное посланіе къ Ростовскому духовенству <sup>61</sup>).
- 49. Кирилль IV, Митрополить, упоминается въ 1605 году, при кончинъ царя Бориса 62). Лишенъ престола Лжедимитріемъ въ 1605 г. и удалился на покой въ обитель Сергіеву. Во время плъна преемпика своего, Митрополита Филарета, иризванъ снова Ростовцами; въ 1613 году подписался подъграмотою о избраніи на царство Михаила Романова и встръчаль его на пути изъ Костромы. Скончался въ 1619 году и погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ.
- 50. Филареть, въ мірѣ Осодоръ Никипичь Романось, Бояринъ, родной племянникъ Іоанна Грознаго по первой супругь его, добродътельной Царицѣ Анастасіи, заточенный къ 1601 году, по повельнію Царя Бориса, въ Антоніевъ Сійскій монастырь, и невольно постриженный тамъ подъ именемъ Филарета. Въ 1605 г. но воль Лжедимитрія посвященъ въ санъ Митронолита Ростовскаго; въ [1610 г. участвоваль въ

<sup>50)</sup> Kap. XI. etp. 74.

<sup>60)</sup> Хропологич. Указатель.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Словарь Истор. о писат. Русск. Духовнаго чина, Митр. Евгенія. 1. 304.

<sup>••)</sup> Кар. XI. пр. 304 и 306.

посольствъ для предложенія Русскаго престола Польскому Королевичу Владиславу, и содержался въ плъну въ Польшъ, до воцаренія сына его Царя Михаила Оедоровича; въ 1619 году возвращенъ въ отечество и, 24 іюня того же года, возведенъ на Патріаршескій Всероссійскій престолъ.

- 51. Варлаамъ 11, Митрополитъ, посвященъ въ 1619 г. и былъ при вънчаніи на царство Царя Михапла, скончался въ Москвъ 2 іюля 1632 г., при встръчъ мощей Св. Филиппа Митрополита, принесенныхъ изъ Соловецкой обители и ногребенъ въ Ростовскомъ Соборъ.
- 52. Іопа 111 Сисоевичь, Митрополить, посвящень Патріархомъ Никономъ 15 августа 1652 г., изъ Архимандритовъ Ростовскаго Аврааміева монастыря; былъ мѣстоблюстителемъ Патріаршаго престола во время удаленія Никона въ Нової русалимскую обитель; скончался 20 декабря 1691 года и погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ.
- 53. Іоасафъ II Лазаревичъ, Митрополитъ, поставленъ 5 іюля 1691 года, послъднимъ Патріархомъ Адріаномъ, изъ Архимандритовъ Чудовскихъ; скончался 10 ноября 1701 года и погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ.
  - 54. Димитрій Туптало, Соятый, см. въ ІІІ-й главъ.
- 55. Досиосй II, въ мірѣ Делидъ Гльбооъ, хиротонисанъ въ 1711 году изъ Архимандритовъ Спасскаго Евенміева Суздальскаго монастыря, съ облаченіемъ въ саккосъ и съ назначеніемъ ему перваго мѣста послѣ Архіепископовъ въ). За участіе въ дѣлѣ Царицы Евдокіи Өедоровны, въ 1718 году, Соборомъ Русскихъ и Греческихъ Архіереевъ «за богопротивныя непотребства» лишенъ сана и преданъ гражданскому суду, а 17 марта, въ Москвѣ, на Красной площади, колесованъ въ).

<sup>63)</sup> Словарь Щекитова V. 415.

<sup>\*\*)</sup> Подробности о судьбѣ Доснося можно видѣть въ статъѣ г. Семевскаго: «Авд. Оед. Лопухипа.» (Русск. Вѣстникъ. 1859. № 10. стр. 247—257.) Подлинные документы у Устрялова: Исторія Петра В. т. VI. СПБ. 1859. стр. 224 и 482.

1

- 56. Георгій Дашковъ, строитель Астраханскаго Троицкаго монастыря, оказаль важныя услуги въ 1705 и 1706 годахъ, при укрощеніи въ Астрахани стрълецкаго бупта, что обратило на него вниманіе Петра Великаго въ 10слъ того быль Келаремъ и Архимандритомъ (1711-1718) Сергіевой Лавры; Епископъ Ростовскій въ 1718 г.; Членъ Св. Сунода въ 1725 г.; Архіспископъ въ 1726 г.—По злобъ Бирона, и подъ предлогомъ медленности въ производствъ дъла о Львъ, Епископъ Воронежскомъ, лишенъ сана въ 1731 г. и посланъ въ заточеніе въ Вологодскій Спасокаменный монастырь, гдъ предъ кончиною (1733) посхимился подъ именемъ Гедеона.
- 57. Іоакимъ, изъ Іеромонаховъ Александроневской Лавры, хиротописанъ Епископомъ въ Астрахань (1716), переведенъ Викарнымъ въ Новгородскую Епархію, къ Архіепископу Өеодосію, съ наименованіемъ Корельскаго и Ладожскаго (въ апръль 1723); Ростовскій Епископъ (13 апръля 1731) и Архіепископъ (16 іюня того-же г.); скончался 25 декабря 1741 г. и погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ. Имъ учреждена (въ 1739 г.), при Архіерейскомъ домъ, Славяно-Латинская Школа, для которой учители вызваны были изъ Малороссіи 66). Эта школа существовала до 1742 г., а съ того времени, по учрежденіи семинаріи въ Ярославлъ, пришла въ упадокъ 67).
- 58. Арсеній III Мацьевичь, родомъ изъ Польской шляхты, обучался въ Кіевъ и тамъ пострижент, былъ Іеромонахомъ Московскаго Сунодальнаго дома и Экзаминаторомъ Москов-

<sup>65)</sup> По водвореніи спокойствія въ Астрахани, Петръ 1 писалъ къ Адмиралу Апраксипу, (29 августа, 1706 г.): «когда ваша милость въ Петербурхъ поъдетъ, то изволь взять съ собою старца Дашкова, который въ Астрахани.» Истор. описаніе Серг. Лавры, стр. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Словарь Щекатова, V. 416.

<sup>67)</sup> Исторія Россійской Іерархіи, 1, 444.

ской Епархіи. Въ 1734 году, назначенъ быль въ Камчатскую экспедицію по Съверному Океану и находился въ двухъ компаніяхъ до 1736 г.; съ 1737 г. занималь въ Петербургь должности экзаминатора и учителя Закона Божія при Академіи Наукъ. Оттуда посвященъ прямо въ санъ Митрополита на Сибирскую Епархію 26 маія 1741 г., перемъщенъ въ Ростовъ 13 маія 1742 года, съ назначеніемъ Членомъ Св. Сунода. Въ 1747 году учредилъ Семинарію въ Ярославлъ (8). Изъ сочиненій его напечатано было семь поученій; остальныя, составляющія нъсколько томовъ рукописей, сохраняются въ Ярославской Семинаріи, а обличеніе на раскольниковъ, также не напечатанное, въ библіотекъ Св. Сунода въ Петербургь. Ему также принадлежить предисловіе въ книгь Тверскаго Архіепископа, Өеофилакта Лоцатинскаго: «обличеніе неправды раскольническія, « напечатанной въ Москвъ 1745 г., и самая сія книга имъ-же исправлена. Когда Коллегія номіи, приступая къ учрежденію духовныхъ штатовъ, стала требовать отчетности въ вотчинныхъ Архіерейскихъ доходахъ, Арсеній возсталь съ непреклонною твердостію противу распоряженій Коллегіи, за что по суду Св. Супода, 14 апръля 1763 года, лишенъ сана и священства, и сосланъ простымъ монахомъ сперва въ Бълозерскій Өерапонтовъ, потомъ въ Николаевскій Корельскій монастырь, а оттуда въ Анзерскій скить; наконець (въ 1767, во время присудствія Св. Сунода въ Москвъ), лишенъ монашества и подъ мірскимъ именемъ Андрея, (съ прозвищемъ Враль), заключенъ въ Ревельскую кръпость, гдъ и преставился въ 1779 году. Тъло его погребено тамъ же при церкви Св. Николая 69).

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Исторія Росс. Іер. 1, 446.

<sup>••)</sup> Словарь Митрополита Евгенія 1, 57. Ист. Росс. Іер. 1, 123. Словарь достопамят. людей русс., г. Бантышъ-Каменскаго.—Жизнеописанія знаменитыхъ россіянъ, г. Бекетова, тетрадь 3-я, гдъ приложенъ и портретъ Арсенія, уже въ ссыякъ, въ тулупъ и мъ-

59. Аоанасій Волховскій, урожденець Полтавскій, учитель разныхъ наукъ спачала въ Харьковскомъ Коллегіумъ, а потомъ въ Тропцкой Лаврской Семинарии, первый преподаватель богословія, Ректоръ Семинаріи и Архимандрить Лавры <sup>70</sup>) (съ 1752 по 1758); Членъ Св. Сунода (въ 1754); Епископъ Тверскій (23 апрыя 1758) и наконець Епископъ Ростовскій (26 маія 1763 г); ему обязана своимъ усовершенствованіемъ Ярославская семинарія, основанная предшественникомъ, при которомъ преподавание доведено было до философіи, а при Абанасіи введено преподаваніе богословія, Греческаго и Еврейскаго языковъ 71). Скончался февраля 1776 года, и погребенъ въ Ростовскомъ соборъ.

60. Самуиль, въ міръ, Симеонь Миславскій, урожденецъ Глуховскій (род. 24 маія 1731), воснитанникъ Кієвскій, монахъ <sup>72</sup>) (въ 1754), Іеромонахъ (1756), учитель философіи, Префектъ, учитель богословія, Ректоръ Кієвской Семинаріи и Архимандритъ (10 февраля 1761); Еписконъ Бълоградскій (въ 1768), Крутицкій (въ 1771), Ростовскій (17 марта 1776). Пожалованъ Членомъ Св. Сунода (въ 1775) и Архіенискономъ (въ 1777) <sup>73</sup>). Будучи Ректоромъ, онъ издалъ нъсколько богословскихъ сочиненій, богословскія лекцін Феофана

ховой шапкт. —О мъстъ погребенія Арсенія, скрывшій свое имя авторъ «Хронологическаго Указателя Іерарховъ» (см. выше прим. 6.) сообщаетъ слъдующее замъчаніе: «Въ Сибири многіс върятъ, что Арсеній скопчался на пути изъ Нерчинскаго Успенскаго монастыря въ Селенгинскій Тронцкій. И въ г. Верхпеудинскъ, при тамошней кладбищенской церкви, указываютъ его могилу, которую и мить случилось видъть.»

<sup>70)</sup> Историческое описаніе Сергіевой Лавры, стр. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Словарь III(екатова, V, 417.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Словарь Митрополита Евгенія, II, 196.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Словарь Щекатова, V, 418.

Прокоповича, письма его и трактатъ Адама Зерникава о происхожденіи Св. Духа. При немъ (въ 1775) учреждена Духовная Школа въ Угличъ <sup>74</sup>). Пазначенъ Митронолитомъ въ Кіевъ 22 сентября 1783 г.

61. Арсеній III, въ мірь Василій Версщагинь (род. 27 генваря 1736), монахъ (въ 1769), Архимандрить Колязинскій и Ректоръ Тверской Семпнаріи; Еписконъ Архангельскій (въ 1773 г.), Тверскій (въ 1775), Ростовскій (въ 1783), Архіенископъ и Членъ Св. Сунода (въ 1785). Въ 1787 году повельно ему и преемникамъ его жить въ губерискомъ городъ, Ярославль, и именоваться Ярославскими и Ростовскими, послъ 795-лътияго существованія кафедры въ Ростовъ.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Исторія Россійской Іерархіи, І, 447.

Описаніе замьчательных предметовъ Ростовской **Архіє**рейской ризницы, поступившихъ, по перенесенін каведры, въ Ярославскій Архіерейскій домъ.

1. Потиръ золотой (въ новой описи ризницы, въ главъ о Св. сосудахъ № 1.) съ чернью, великолъпной древней работы. По краю чаши выръзаны слова: «Пійте отъ нея вси» и пр. Подъ этой подписью 4 овальныя клейма съ изображеніями финифтью Спасителя, Божіей Матери, Предтечи и Распятія Господня, съ золотыми візнцами. Вокругь клеймъ и въ вънцахъ посажено въ золотъ 19 алмазовъ, 80 изумрудовъ и 80 яхонтовъ. На поддонъ изображены искусною ръзьбою, въ 8 кругахъ, страсти Господни. По самому краю поддона надпись: «7203 (1695) года іюня въ 4 день построены сіи сосуды золотые въ Соборную церковь богоспасаемаго града Ростова въ домъ Пресв. Богородицы честнаго Ея Успенія и Ростовскихъ Чудотворцевъ, повелъніемъ и благословеніемъ Преосв. Іоасафа, Митрополита Ростовскаго и Ярославскаго. Казначей монахъ Іоаннъ да приказный Иванъ Яковлевъ.» Повыше другая мълкая надпись: «а во всъхъ сосудахъ въсу 14 фун. 11/2 зол.»

Къ сему потиру дискосъ золотой съ чернью, на которомъ въ срединъ изображенъ ръзьбою Превъчный Младенецъ, а на ноляхъ 12 Святителей въ кругахъ. Звъзда золотая съ чернью, наверху съ клеймомъ, изображающимъ на финифти Талую Вечерю, украшена 4 алмазами, 68 изумрудами и 64 чратъв — Сподня и надписью: «Кресту Твоему покло-

няемся» и пр. На другомъ изображено Знаменіе Божіей Матери, окружное ликомъ Пророковъ и надпись:» Все упованіе мое на Тя возлагаю» и пр. Лжица и коніе золотыя.

- 2. Евангеліе въ листъ огромнаго формата, печати 7197 (1689) года, въ толстыхъ винарисныхъ доскахъ, нокрытыхъ парчею и обложенныхъ ръзнымъ, позолоченымъ серебромъ. На верхней доскъ по средниъ въ большомъ чеканномъ золоченомъ клеймъ съ финифтяными по золсту изображеніями Раснятія Господня съ предстоящими, и двумя Херувимами. Вверху и внизу Расиятія двъ большія алмазныя запоны. Выше Распятія четвероконечный золотой кресть съ алмазами, вокругь разсыпаны мелкія запоны съ драгоценными камнями. По угламъ 4 клейма съ Евангелистами, изображенными на финифти по золоту. На всей верхией доскіз находится: алмазовъ крупныхъ 24, среднихъ и мелкихъ 145, изумрудовъ крупныхъ 17, мълкихъ 80, яхонтовъ лазоревыхъ 3, красныхъ 15, жемчугу круппаго 165 зеренъ. На задней доски также обложенной ръзнымъ позолоченымъ серебромъ, выръзана въ срединь, на большомъ клеймь, сльдующая надпись: «Льта 7202 (1694) маія въ 23 день изволеніемъ всесильнаго въ Троицъ славимаго Отца и Сына и Св. Духа и модитвами Владычицы нашея Богородицы и Присподъвы Маріи, построено сіс Св. Евангеліе въ Ростовскую Соборную и Апостольскую церковь Успенія и Ростовскихъ Чудотворцевъ, тщаніемъ и повельніемъ Преосв. Іоасафа, Митр. Ростовскаго и Ярославскаго, и за благословеніемъ Его, далъ вкладу на сіе Св. Евангеліе камень изумрудъ въ золоть четвероугольный Его Преосвященства внукъ Иванъ Яковлевъ. В Въсу въ Евангелін около 2 пудовъ. (Нов. описи, въ главъ о Еванге-(.1 M azrik
- 3. *Кресть папрестольный*, съ Св. мощами, у котораго верхняя доска золотая, а нижияя и стороны серебряныя. Украшень на

верхней доскв 44 крупными, 27 средними и 8 мълкими адк зами, 104 изумрудами и 160 красными яхонтами. На задж сторонъ надпись: «Лъта 7204 (1696) года мъсяца іюля 3 дня ностроенъ сей животворящій крестъ златый повельніе Преосв. Іоасафа, Митр. Ростовскаго и Ярославскаго, въ Р стовскую Соборную церковь, въ домъ Пресвятыя Богородиц тщаніемъ приказнаго Ивана Яковлева. Ръзалъ Василій А дреевъ. Въсу въ крестъ съ камиями 3 ф. 44 зол. » (Ис

Панагій, послів Архинастырей Ростовскихъ, сохраннає довольно много. Особенно замізчательны слідующія:

- 4. Панагія золотая, въ срединт большой лазоревой из итъ, на которомъ выртанть Образъ Спасителя. Около ра положены еще 4 большихъ яхонта и множество мълки камией, а на задней сторонъ, за стекломъ финифтяное из браженіе Божіей Матери: «недремлющее око», съ 4 Евані листами. (Новой описи. въ главъ о панагіяхъ № 3.)
- 5. Папагія съ образомъ Спасителя искусно выръзанны на топазъ, и осыпаннымъ драгоцънными камиями. (Тамже №
- 6. Напагія золотая: въ срединь литое изъ золота изо раженіе Спасителя на престоль, съ предстоящими Богор дицею, Предтечею и двумя Ангелами. Лики очень искус сдъланы изъ мусіп. Панагія украшена алмазами и изумр дами. (Тамж : № 5).
- 7. Папагія (пли правильні в кресть паперстный) Св. Д митрія. Въ срединт Нерукотворенный Ликъ, вырізанный лазоревомъ яхонті; вверху, внизу, и на об'є стороны крест образно расположены еще 4 лазоревыхъ яхонта, 12 красны яхонтовъ и 4 изумруда. Впутри влагалище для Св. моще Сзади надинсь:» Сію панагію со Св. мощами Великій Гос дарь, Благовърный Цесаревичь и В. К. Алексьії Петрови всея великія и малыя и б'єлыя Россіи пожаловалъ богомолы своему Преосв. Димитрію Митрополиту Тобольскому и С

бирскому, въ домъ Софіи Премудрости Слова Божія, лѣта 1701.» (Тамже № 20.)

8. Саккосъ, шитый по атласу золотомъ и шелками. Онъ весь покрыть священными изображеніями, замічательными по рисунку и искуству исполненія. Они расположены въ слъдующемъ порядкъ: на груди помъщено Воскресение Христово, надъ нимъ Благовъщеніе, съ 4 шестокрыдатыми Серафимами по угламъ. Ниже Воскресенія-Входъ въ Герусалимъ и Преображеніе. По двумъ сторонамъ у праздниковъ-Евангелисты Іоаннъ и Матеей. По краямъ (бортамъ) лицевой стороны саккоса: съ правой стороны: три Святителя вселенскихъ и Аванасій Александрійскій; съ лівой стороны четыре Святителя Ростовскихъ: Леонтій, Исаія, Игнатій и Іаковъ.-На задней сторонъ саккоса сверху-Распятіе Господне съ предстоящими: Богородицею, Іоэнномъ Богословомъ, двумя Маріями и Логиномъ Сотникомъ. Ниже-изображеніе суда Пидатова надъ Спасителемъ; по угламъ 4 Серафима шестокрилатыхъ. Еще ниже два изображенія рядомъ: снятіе со креета и положение во гробъ, а по сторонамъ два Евангелиста: Марко и Лука. По бортамъ задней стороны изображены: съ праваго края-четыре Святителя Московскихъ: Петръ, Алексій, Іона и Филиппъ; съ лъваго края: Димитрій Царевичь, Преподобная Пелагія, Зосима и Савватій Соловецкіе. На плечахъ Сергій Радонежскій и Мученикъ Христофоръ. На правомъ рукавъ-Тайная Вечеря; на левомъ - умовеніе погъ. Подольникъ обложенъ широкою полосою, шитою золотомъ, а по ней крупными серебряными словами вышита следующая надпись: » лъта 7170 (1662) сей сакъ строеніе именятыхъ людей Димитрія да сына его Григорія Строгановыхъ при пастырствъ Преосв. Іоны Митр. Ростовскаго и Ярославскаго.» По краямъ обоихъ рукавовъ вышито серебромъ помъльче: «Димитрія Андреевича да Григорія Димитріевича Строгановыхъ. »-Саккосъ величиною своею доказываеть, что Митрополить Іона быль счень большаго роста. (Новой описи, въ главь о Аркіер, облаченіяхь № 14.)

9. Саккосъ старинной золотной парчи, называемой алтабасною. На немъ травы шиты золотомъ и серебромъ, в священныя изображенія вышиты очень искусно шелками ризы же, вънцы и надписи жемчугомъ крупнымъ и мълкимъ По оплечью вокругь расположены изображенія Спасителя в 12 Апостоловъ, а ниже ихъ, около ворота и оплечья, вышиты жемчугомъ тронари: «съ вышнихъ призирая, убоги пріемля» и «къ Богородицѣ прилѣжно нынѣ притецемъ. » На правомъ нарукавникъ-Спаситель благословляющій, а по сторонамъ его, на право: Богоматерь, Архан. Михаилъ, Іоаннъ Богословъ, Василій Великій, Іоаннъ Златоустый, и Священном. Власій; на лівомъ: Предтеча, Арханг. Гаврінль, Апостоль Іаковъ брать Божій, Григорій Богословъ, Кириллъ Іерусалимскій и Николай Чудотворецъ. На лівомъ нарукавникъ-Богородица на престоль, а по-сторонамъ Ея, на право: Митрополиты Петръ и Іона, Епископы Леонтій и Игнатій. Авраамій Ростовскій и Димитрій Царевичь; на ліво: Митроп. Алексій и Филиппъ, Еписк. Исаія и Іаковъ, Петръ Царевичь и Исидоръ Блаженный. Подольникъ нашивной; подъ нимъ на широкой золотной полосъ, вышита серебромъ надпись. на передней сторонъ: «Великія и Малыя и Бълыя Россія Самодержит и при Благочестивъйшей Государынъ нашей Царицъ и В. К. Маріи Ильиничнъ и при ихъ благородныхъ чадъхъ благо...» (далъе отръзано). На задней сторонъ: «Святышихъ Вселенскихъ Патріарховъ Господина Святыйшаго Паисія Паны и Патріарха Александрійскаго и Великаго Господина Святъйшаго Макарія Патріарха Антіохійскаго и Великаго Господина Святьйшаго Іоасафа Патріарха Московскаго и всея Россіи и освященнаго собору. «На саккосъ кресть вынизанъ изъ весьма крупнаго жемчуга, котораго счетомъ 371 зерно, а всего жемчуга на саккост около 5 фун.

Саккосъ убавленъ въ длину, при чемъ вѣроятно отрѣзанъ на подольникѣ рядъ священныхъ изображеній; обрѣзанъ также и въ ширину, и потому на обѣихъ сторонахъ уничтожена часть надписи, въ которой недостаетъ теперь именъ Царя,

семейства его и Митрополита Ростовскаго. Впрочемъ имена трехъ Патріарховъ достаточно указываютъ на время Великого Собора, на которомъ посвященъ Патр. Іоасафъ, въ генваръ 1667 года. Это было при Царъ Алексіи Михайловичъ и при Митрополитъ Ростовскомъ Іонъ Сисоевичъ. (Новой описи въглавъ о облач. № 13.)

- 10. Митра по золотой глазетовой митеріи, съзолотыми дробницами, на которыхъ священныя изображенія наведены фицифтью по золоту. Такихъ дробницъ восемь: на нихъ изображены: Спаситель, Апостолы Петръ и Павелъ, Преп. Михаилъ Малеинъ, три Святителя Вселенскихъ и Петръ Митрополить. На верху митры большая золотая запона съ образомъ Знаменія Божіей Матери. Митра богато украшена драгоціїнными камнями: кромії мізиких камней и такт называемыхъ искръ, которыхъ можно считать здфсь тысячами, на ней находятся: крупныхъ и среднихъ адмазовъ 127; изумрудовъ 60 (въ томъ числъ одинъ большой); яхонтовъ лазоревыхъ 9 (изъничь сраненый, огромной величины); яхонтовъ красныхъ 12; крупныхъ лаловъ 72 (изъ нихъ одинъ огромный, граненый); жемчугу крупнаго счетомъ 1557 зеренъ; весьма крупныхъ бурмицкихъ зеренъ 146. Надписи нътъ, но по древней работъ и по изображенію Преп. Михаила Малениа, можно относить эту митру ко времени Царя Михаила Өеодоровича. (Новой описи въ главъ объ Арх. облачен. № 1.)
- 11. Митра по голубому бархату. Вверху золотая запона съ изображеніемъ разноцвътною финифтью Пресв. Троицы. На митръ расположено четыре дробницы съ финифтяными разноцвътными изображеніями Св. Николая Чудотворца и Митрополитовъ Петра, Алексія и Іоны, а въ окружности еще десять золотыхъ дробницъ съ наведенными мусією образами Спасителя, Божіей Матери, Предтечи, Архистр. Михаила и Гавріила, Апостоловъ Петра, Павла, Андрея и Іоапна Богослова, и Св. Князя Феодора Ярославскаго съ чадами; между мусійными изображеніями золотые столпы, наведенные разноцвътною мусією. Ниже этой мусійной окружной полосы

по краю митры, положенъ золотой обручь, шириною въ вещокъ, съ сабдующею черневою наднисью: «Лъта 7142 (1634 повельніемъ В. Г. Царя и В. К. Михаила Феодровича вся Руссіи Самодержца сділана сія шанка въ Ростовскую церков Пресв. Богородицы пречестного Ея Успенія и Святителе Леонтія, Исаін и Игнатія по отцъ своемъ блаженныя намя по В. Г. Св. Патріархѣ Филареть Никитичѣ Московскомъ; всея Русіи въ въчный покой августа 15 дня.» Шанка богат украшена драгоценными камнями и въ особенности гомъ, чрезвычайно-ровнымъ, крупнымъ и необыкновенно чистой воды; такого жемчуга считается 1120 зеренъ, того кафимскихъ огромпыхъ 8 и бурмицкихъ 16 зеренъ. Дрэгоцфиныхъ камией крупныхъ ( кромф мпожества мфлкихъ находится: изумрудовъ 24, яхонтовъ красныхъ 82, лазоревых 5. Всъ эти камни замъчательны по величинъ своей и по чистоть блеска. (Новой описи въ главь объ арх. облач. 🎶 2.)

- 12. Митра Іопинская по золотому глазету. На ней на вер ху золотая круглая дробница съ изображениемъ чернью Зныменія Божіей Матери. Вокругь крестообразно расположевыеще 4 такія же дробницы съ такими же изображеніями Арк Михаила и Гавріпла и Апост. Петра и Павла. Еще четырю финифтяныя дробницы представляють трехъ Вселенскихъ Светителей и Св. Леонтія Ростовскаго. Митра украшена превос ходнымъ и необыкновенно-крупнымъ и ровнымъ жемчугомъ въ числѣ 1598 зеренъ. Сверхъ того на ней находится № огромныхъ жемчужинъ (арентарскихъ), алмазовъ 25, красных яхонтовъ 59, одинъ огромный лазоревый яхонтъ и 145 изукрудовъ (въ томъ числѣ 5 оч то крупныхъ). Судя по названію, эта шанка должна относиться ко времени Митрополита Іонь Сисоевича. (Новой описи въ главѣ объ Арх. облач. № 3.)
- 13. Клобукъ Митрополичій древній, изъ былой шелкової ткани. На немъ вышиты, очень искусно, золотомъ, серебром и шелками, слъдующія изображенія: напереди Спасителя в престоль, а по сторонамъ Божіей Матери, Предтечи и двух

Ангеловъ, а назади Успенія Божіей Матери. На крыльяхъ клобука—четырехъ Святителей Московскихъ и четырехъ же Святителей Ростовскихъ. На задней, висячей части клобука вышиты изображенія: трехъ Святителей Вселенскихъ, Димитрія Царевича, Преподобныхъ Авраамія, Петра Царевича и Сергія Радонежскаго, а внизу подъ ними—шестокрилатый Серафимъ.

Шитье очень сходно съ покровомъ, находящимся въ Сергіевой Лаврѣ, и даннымъ въ 7100 (1592) году отъ Царя Өеодора Іоанновича (\*), а потому можно относить этотъ клобукъ ко времени перваго Митрополита Ростовскаго Варлаама (1589).

14. Архієрейскій посохъ Св. Димитрів серебряный, покрытый финифтью въ видъ разноцвътныхъ травъ. Другой точно такой же посохъ стоитъ у Архієрейскаго мъста въ Спасскомъ Кафедральномъ Соборъ.

<sup>(\*)</sup> Ист. описаніе Святотр. Серг. Лавры. 1857. стр. 52. № 11.

### RIHAPEMUAU

# КЪ РОДОСЛОВНЫМЪ РОСИНСЯМЪ.

- 1) При составленіи этихъ росписей основаніями служили: а) Бархатная книга. б) Родословная книга, Моск. Архива Иностр. Дълъ, извъстная подъ названіемъ Лобановской. в) Лътописи и Примъчанія къ Исторіи Карамзина. г) Россійскій Родословный Сборникъ, изд. Кн. Петромъ Долгоруковымъ. Книжка 2-я. Сиб. 1841. д) Родословныя росписи владътельныхъ Князей, сост. Карамзинымъ и П. М. Строевымъ, при Исторіи Карамзина, изд. Эйнерлинга.
- 2) Имълъ двухъ дочерей, изъ коихъ одна была въ супружествъ за Великимъ Княземъ Андреемъ Александровичемъ, а другая, Св. Анна, за Св. Михаиломъ Ярославичемъ Тверскимъ. Мощи ея, почивающія въ Кашинъ, открытыя въ присутствія Царя Алексія Михайловича, Митрополитомъ Ростовскимъ Варлаамомъ, и перенесены изъ Успенскаго въ Воскресенскій Соборъ города Кашина. Слов. Истор. о Святыхъ Русскихъ, стр. 30.
  - 3) Родоначальникъ угасшаго дома Кн. Голениныхъ-Ростовскихъ.
  - 4) Родоначальникъ Кн. Щепиныхъ-Ростовскихъ.
- 5) Родоначальникъ угасшаго дома Кн. Приимковыхъ-Ростовскихъ. Одинъ изъ внуковъ его, Кн. Өеодоръ Дмитріевичъ Бахтьяръ, былъ родоначальникомъ дома Ки. Бахтьяровыхъ-Ростовскихъ, угасшаго въ XVII въкъ, а племениякъ сего Ки. Өеодора, Князъ-же Өеодоръ Дмятріевичъ Гооздь, родоначальникомъ угасшаго дома Ки. Гооздевыхъ-Ростовскихъ.

- 6) Былъ женатъ на дочери Великаго Князя Іоанна Калиты, и имълъ дочь, выданную за Любарта Гедиминовича, Князя Волынскаго.
- 7) Имълъ двухъ сыновей: Кн. Дмитрія и Александра (оба были въ Боярахъ); четырехъ внуковъ: Кн. Петра и Андрея Дмитріевичей (послъдній былъ Бояриномъ), Ивана и Василія Александровичей; двухъ правнуковъ, Кн. Василія Ивановича, скончавшагося бездътнымъ, и Кн. Семена Васильевича, Боярина, казпеннаго Грознымъ въ 1567 году и также не оставившаго потомства.
- \*) Родоначальникъ угастаго дома Кн. Пужбольскихъ-Ростовскихъ.
  - •) Родоначальникъ угасшаго дома Кн. Бритыхъ-Ростовскихъ.
- 10) Родоначальникъ угасшаго дома Кн. Хохолковыхъ-Ростовскихъ. Третій сынъ его, Кн. Иванъ Андреевичъ Катырь—родоначальникъ угасшаго дома Кн. Катыревыхъ-Ростовскихъ. Послъдній въ этомъ родъ, Кн. Иванъ Михайловичъ, женатъ былъ на Татьянъ Өеодоровитъ Романовой, родной сестръ Царя Михаила Өеодоровича. Она скончалась въ 1610 году.
- 11) Второй сынъ его, Кн. Иванъ Александровичъ Буйносъ, родоначальникъ дома Кн. Буйносовыхъ-Ростовскихъ, угасшаго въ XVII въкъ.
- 12) Имълъ сына Кн. Бориса, и внука Кн. Алексъя, съ коимъ прекратился родъ Кн. Губкиныхъ-Ростовскихъ.
- <sup>13</sup>) Родоначальникъ дома Ки. Темкиныхъ-Ростовскихъ, угасшаго въ концъ XVII въка.
- 14) У него быль сынь Кн. Юрій, последній въ роде Кн. Ласткиных-Ростовскихь.
  - 15) Родоначальникъ Кн. Косаткиныхъ-Ростовскихъ.
  - 16) Родоначальникъ Кн. Лобановыхъ-Ростовскихъ.
- 17) Имълъ двухъ сыновей, Кн. Андрея и Василія, и внука Ки. Петра Васильевича, послъдняго въ родъ Кн. Голубыхъ-Ростос-скихъ.
- 16) Кн. Өеодоръ Михайловичъ, Өсодоръ Романовичъ и сынъ сего послъдняго, Іоаннъ, убиты на Куликовской битвъ, какъ сказано въ Барх. книгъ, ч. 1. стр. 74—78 и ч. П. 162—180.
  - 19) Родоначальникъ Кн. Шелешпанскихъ.

- <sup>20</sup>) Родоначальникъ старшей вътви угасшаго дома Ки. Сусорскихъ.
- 21) Родоначальникъ угасшаго дома Кн. Кемскихъ.
- 22) Родоначальникъ младшей вътви угасшаго дома Кн. Сугорскихъ.
- 23) Родоначальникъ Кн. Ухтомскихъ.
- <sup>24</sup>) Сынъ его Кн. Пванъ, последній Кн. *Карголомскій*, скончазся бездетнымъ.
  - 25) Родоначальникъ дома Кн. Андомскихъ, угастаго въ XVIII в.
  - 26) Родоначальникъ Кн. Вадбольскихъ.
- <sup>27</sup>) Владълъ Бълымъ-Селомъ, въ Пошехонскомъ увадъ нынъшней Ярославской губернія. Потомки его именовались Ки. Бълосельскими, а потомокъ его въ 8-мъ кольнъ, Оберъ-Шенкъ Киязь Александръ Михайловичъ, старшій въ родъ Ки. Бълозерскихъ, получилъ отъ Императора Павла I наименованіе Ки. Бълосельскаго-Бълозерскаго (27 февраля 1799 года).

#### Описаніе рисунковъ.

- Изображеніе чудотворной Владимірской (Владиміровой)
   Иконы Божіей Матери, писанной Пр. Алипіемъ Печерскимъ.
   Длина Иконы 20, ширина 16 вершковъ.
- II. На заглавномъ листъ, гербъ города Ростова: «въ червленомъ полъ серебряный олень; рога, грива и копыта у него золотыя.» Такъ изображенъ онъ на престолъ Царя Михаила Оеодоровича и остается до настоящаго времени. (Русская Геральдика. Соч. А. Лакіера. 1855. книга 1, стр. 285, таблина XVII.)
  - III. Изваяніе Святителя Леонтія на мъстъ его могилы.
  - IV. Видъ соборной колокольни съ нотнымъ звономъ.
- V. Внутренній видъ и планъ Спаской Крестовой церкви, въ бывшемъ Архіерейскомъ домѣ. Задняя стѣна на рисункѣ иконостасъ, на которомъ видны Царскія двери и двѣ боковыя, также рамы, гдѣ вставлялись двѣ мѣстныя иконы. Ближайшая стѣна, опирающаяся пятью арками на шести круглыхъ колоннахъ, отдѣляетъ площадь амвона (о 8 ступеняхъ) отъ площади храма. Стѣнное писаніе XVII вѣка сохранило всю свѣжесть красокъ.
- VI. Крестъ Преп. Авраамія, мѣдный, весьма древній, длиною 7 вершк., шириною 3 вершк. въ срединѣ.
- VII. Видъ деревянной церкви Св. Іоанна Богослова, на Ишнѣ, построенной въ 1687 году, прежде принадлежавшей къ Аврааміеву монастырю, а нынѣ приписной къ церкви Юрьевской слободы. Въ ней замѣчательны рѣзныя Царскія двери.
- VIII. Видъ и планъ Ростовскаго Кремля, или бывшаго Архіерейскаго дома. На планъ означены цифрами: 1) Успенскій

Соборъ. 2) Ризница. 3) Колокольня. 4) Церковь Спасская. 5) Цер. Одигитрін. 6) Цер. Св. Григорія Богослова. 7) Цер. Воскресенская. 8) Цер. Св. Іоанна Богослова. 9) Архіерейскій домъ. 10) Бълая Палата. 11) Отдаточная. 12) Мъсто, гдъ были покои Св. Димитрія. 13) Мъсто Краспой Палаты. 14) Мъсто, гдъ, по видимому, были Княжескіе терема. 15) Торговыя лавки, принадлежащія Собору. 16) Прудъ.

IX. Видъ Срътенской церкви на воротахъ Борисогавоскаго монастыря что на Устьъ, построенныхъ въ концъ XVI въка.

X. Полуставрій, или крестчатыя ризы, изъбъложелтой камки, съ оплечьями изъ вишневой камки, приписываемыя Св. Леонтію.—Шапка Преп. Авраамія.

## содержаніе.

|                                                       | Cmp. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Глава І. Взглядь на Исторію города Ростова и Рос-     |      |
| товскаго Княжества. Селеніе Мери при озеръ Неро.      |      |
| Ростовъ при Рюрикъ и его преемникахъ. Крещеніе        |      |
| Ростовцевъ при Св. Владиміръ. Княженіе Мономаха,      |      |
| Юрія Долгорукаго, Андрея Боголюбскаго. Борьба         |      |
| старыхъ городовъ съ новыми. Всеволодъ, Констан-       |      |
| тинъ, Св. Василько, дъти его, внуки и правнуки.       |      |
| Присоединение Ростова къ Москвъ. Ростовъ во время     |      |
| Ляхольтья. Взглядь на Ростовскую Ісрархію             | 7    |
| Галва II. Успенская Соборная Церковь и зданія Архі-   |      |
| ерейскаео дома. Исторія Собора. Описаніе его.         |      |
| Иконостасъ. Чудотворная Икона Богоматери. Свя-        |      |
| тители Ростовскіе: Леонтій, Исаія, Игнатій и Өео-     |      |
| доръ. Гробинцы Архіереевъ. Мъсто погребенія Св.       |      |
| Князя Василька и его потомковъ. Ризница. Коло-        |      |
| кольня съ нотнымъ звономъ. Зданія Кремля, или         |      |
| бывшаго Архіерейскаго дома. Храмъ Св. Бориса и        |      |
| Глъба на Княжемъ дворъ                                | 27   |
| Глава III. Зачатісьскій Спасо-Іаковлесскій Ставропи-  |      |
| гіальный монастырь. Исторія обители. Св. Епис-        |      |
| конъ Іаковъ. Св. Митрополитъ Димитрій. Соборная       |      |
| церковь Зачатія Св. Аниы. Раки Святителей. Храмъ      |      |
| Св. Іакова. Воспоминаніе о старців Амфилохіи и Ар-    |      |
| химандритъ Иннокентів. Димитріевская церковь. Риз-    |      |
| ница. Бывшій Спаскій Княгипинъ мопастырь              | 49   |
| Глава IV. Аврааміевъ Богололенскій монастырь. Исторія |      |
| обители. Преподобный Авраамій. Крестъ его и шапка.    |      |
| Соборная Богоявленская и другія церкви. Монастыр-     |      |
| скія записки. Древній деревянный храмъ Св. Іоан-      |      |
| на Богослова на берегу р. Ишни.                       | 60   |
| Глава V. Петровскій монастырь, что на Поль. Со-       |      |
| борная Церковь Св. Апостоловъ Петра и Павла. Пре-     |      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gmp. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F      | подобный Петръ, Царевичь Ордынскій. Разсказъ изъ автописи о сынъ, внукъ и правнукъ его                                                                                                                                                                                                                  | 67   |
| 1 JABA | VI. Приходскія церкои: Вознесенія и Со. Власія. Преп. Псидоръ Юродивый, Блаженный Іоаннъ Власатый.                                                                                                                                                                                                      | 74   |
| Глава  | VII. Рождественскій джовий монастырь и оби-<br>тели от окрестностях Ростова. Исторіг Рож-<br>дественскаго монастыря. Тронцкій Варницкій мона-<br>стырь. Бывшій Бълогостицкій монастырь. Борисоглъб-<br>скій монастырь, что на Устьт. Исторія его. Ос-<br>нователи: старцы Феодоръ и Павелъ и Прен. При- |      |
|        | нархъ Затворинкъ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80   |
|        | приложенія.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| I.     | Чудо о отводъ земли (изъ древняго житія Св. Леонтія).                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.   |
| II     | Отрывки изъ современнаго житія Прен. Принарха Затворника                                                                                                                                                                                                                                                | 5.   |
| III    | Историческія свъдънія объ Архісреяхъ Ростовскихъ.                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.  |
|        | Списокъ замъчательныхъ предметовъ Ростовской Ми-<br>трополичьей ризницы, нынъ паходящихся въ Ярославлъ.                                                                                                                                                                                                 |      |
| v      | Родословныя росписи Киязей Ростовскихъ и Бълозерскихъ, съ примъчаніями.                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| VI.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |

# "КНЯЗЕЙ Р

| Кольна:    |                                   |    |
|------------|-----------------------------------|----|
| 1          |                                   |    |
| 2.         |                                   |    |
| 3.         |                                   | E  |
| 4.         | ДИМПТРІЙ. <sup>2</sup><br>† 1294. | B/ |
| <b>5</b> . | А.ЛЕКСАНДРЪ.<br>† 1286.           | MI |
| 6.         | ЮРІЙ.<br>† 4 <b>32</b> 0.         | •  |
| 7.         | •                                 |    |
| 8. '       | пванъ.                            |    |
| 9. ′       | ЮРІЙ. ӨЕОДОРЪ.<br>Голеня. 3       | •  |
| 10.        | СЕМЕНЪ.                           |    |

| Kuamuu: | . 7-                                                   |                                           |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ô.      | DD 1 LT3                                               | 1.18F.k                                   |
| 7.      | RRAH'S.                                                | 1,100 0                                   |
| 3.      |                                                        | ARTPEH.                                   |
| 9.      | ПВАНЪ ДМПТРІЙ. ОБО<br>Брюки-<br>тый.                   | 0,70PB. RIA 71<br>(474                    |
| 10.     | АНДРЕЙ АЛЕК-<br>Хохолка. 10 САНДРЪ<br>Хохол-<br>ка. 11 | BACII- IIBA<br>IIĤ Pyō- Tea<br>Ka. 13 Ka. |
| 3.      |                                                        |                                           |
| 4.      |                                                        | B                                         |
| ä.      |                                                        | ·                                         |
| 6.      | ӨЕОДОРЪ. 18<br>+ 1380.                                 |                                           |
| 7.      | ЮАННЪ. <sup>18</sup><br>† 1380.                        | ЮРИЙ                                      |
| 8.      | КОНСТАН-<br>ТИНЪ 1393. МА                              | )- ДА-<br>НЪ. ВИДЪ. Д                     |
| 9.      | ӨЕО- ИВАНЪ.<br>ДОРЪ.                                   | ВАСИ- МІ<br>ЛІЙ. Анд                      |
| 10      | ГАВРІИЛЪ.<br>Бълосельскій. 27                          |                                           |

The second secon







| DATE DUE |        |  |  |
|----------|--------|--|--|
| 1.       | 3 100  |  |  |
| MAY 2    | 2 1990 |  |  |
|          | I.L    |  |  |
|          |        |  |  |
|          |        |  |  |
|          |        |  |  |
|          |        |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRAR STANFORD, CALIFORNIA 94305





| DATE DUE |        |  |  |
|----------|--------|--|--|
| i a      | 2 100  |  |  |
| MAY 2    | 2 1990 |  |  |
| 0.       | 1. L   |  |  |
|          |        |  |  |
|          |        |  |  |
|          |        |  |  |
|          |        |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRAR STANFORD, CALIFORNIA 94305

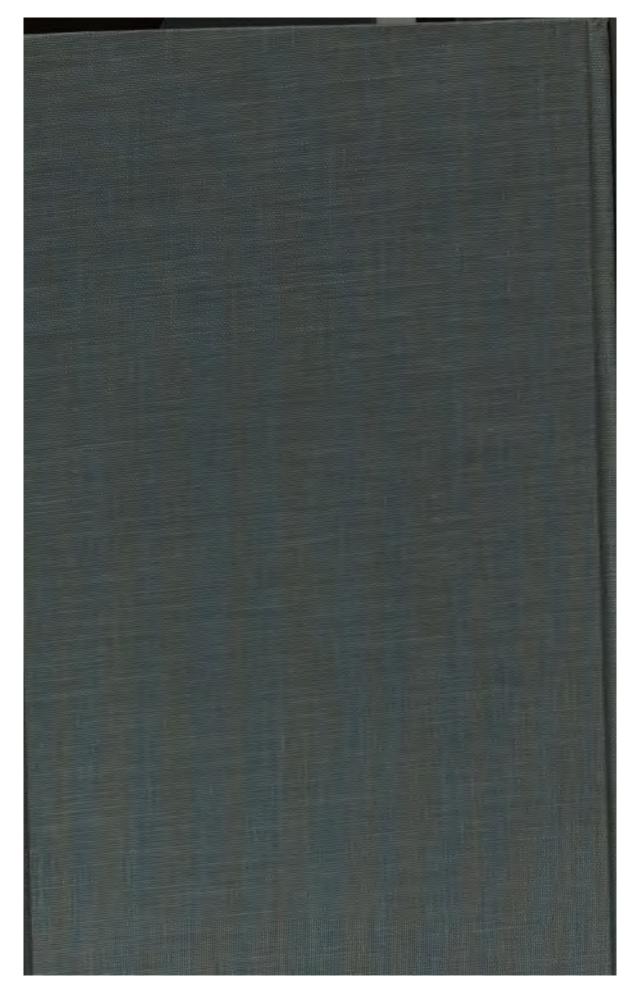

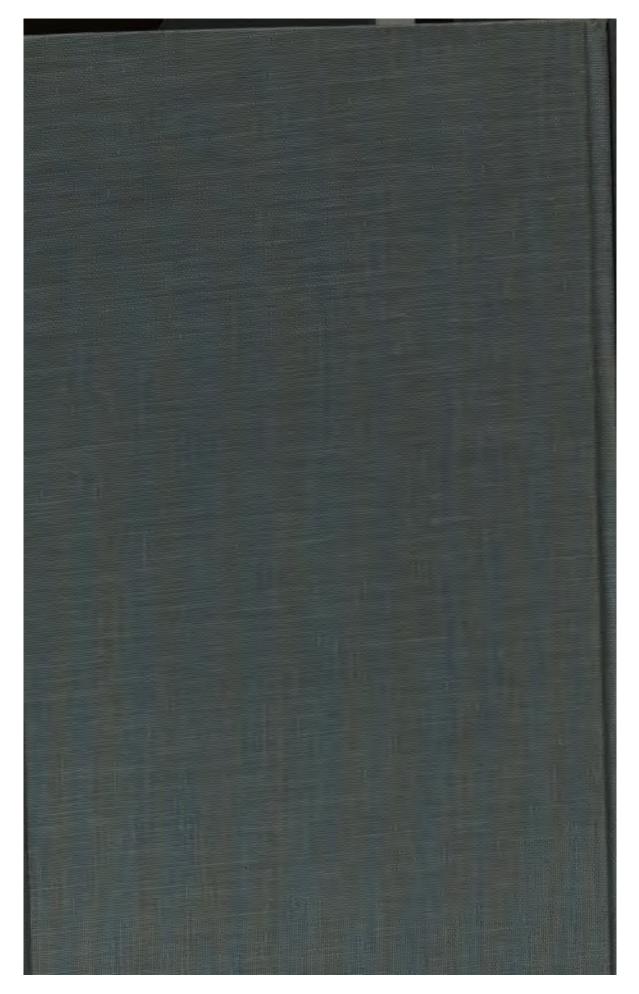

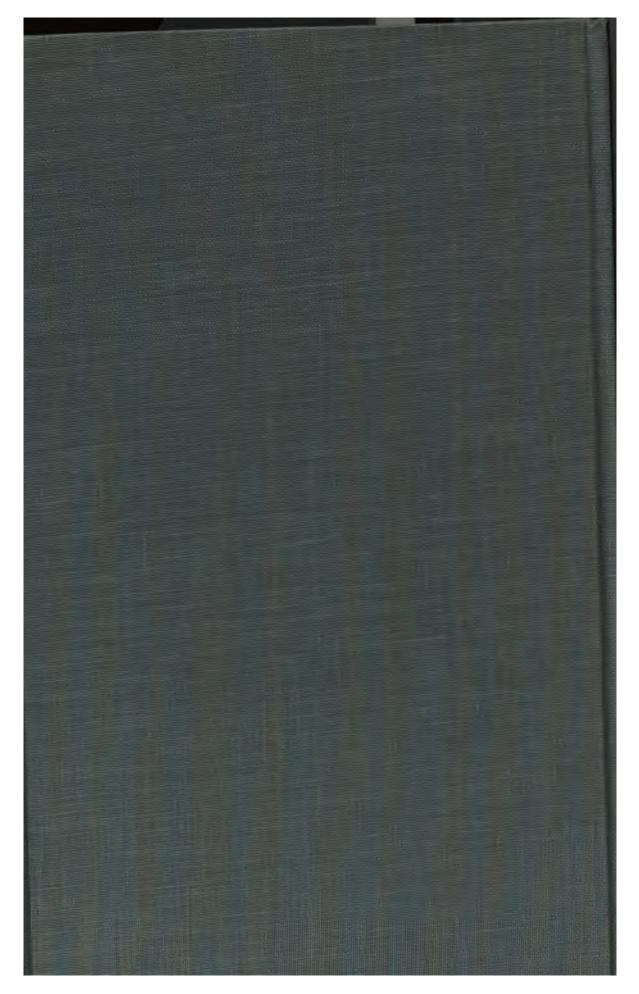

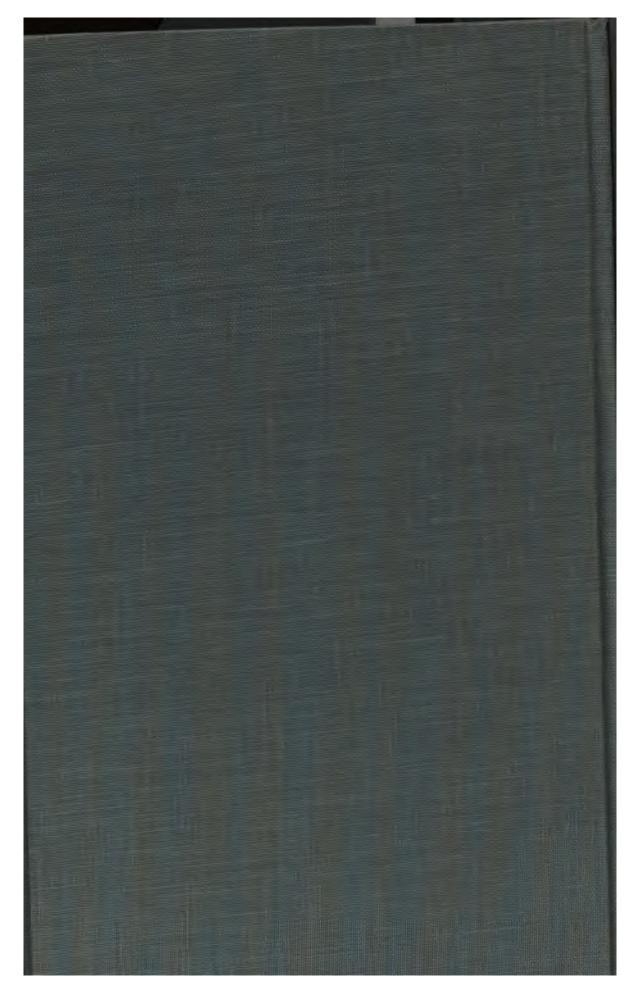